

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



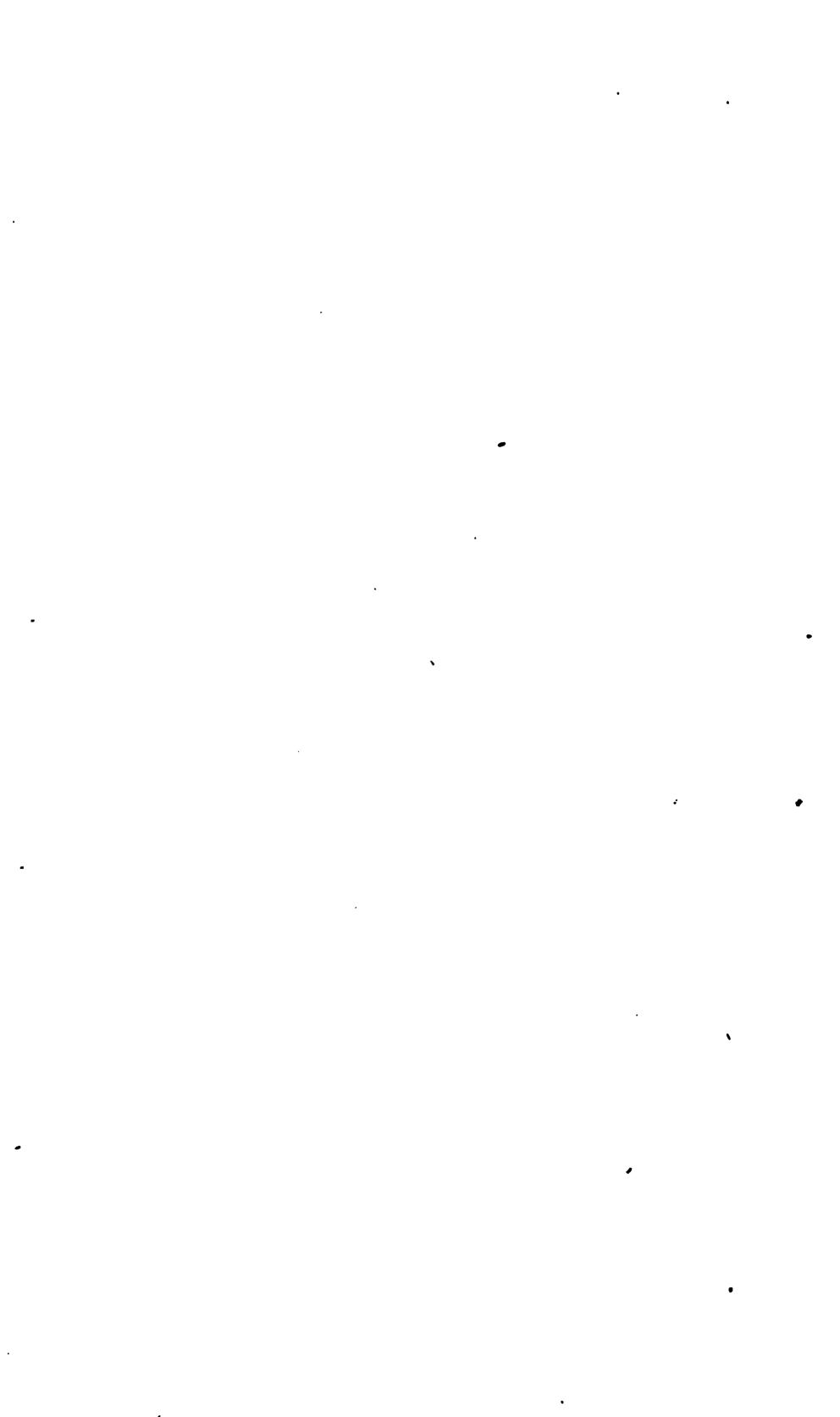

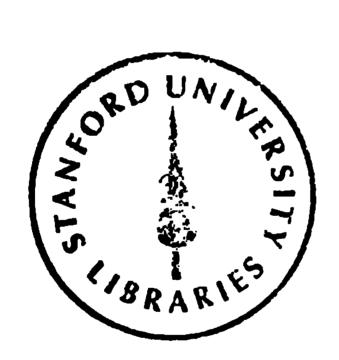

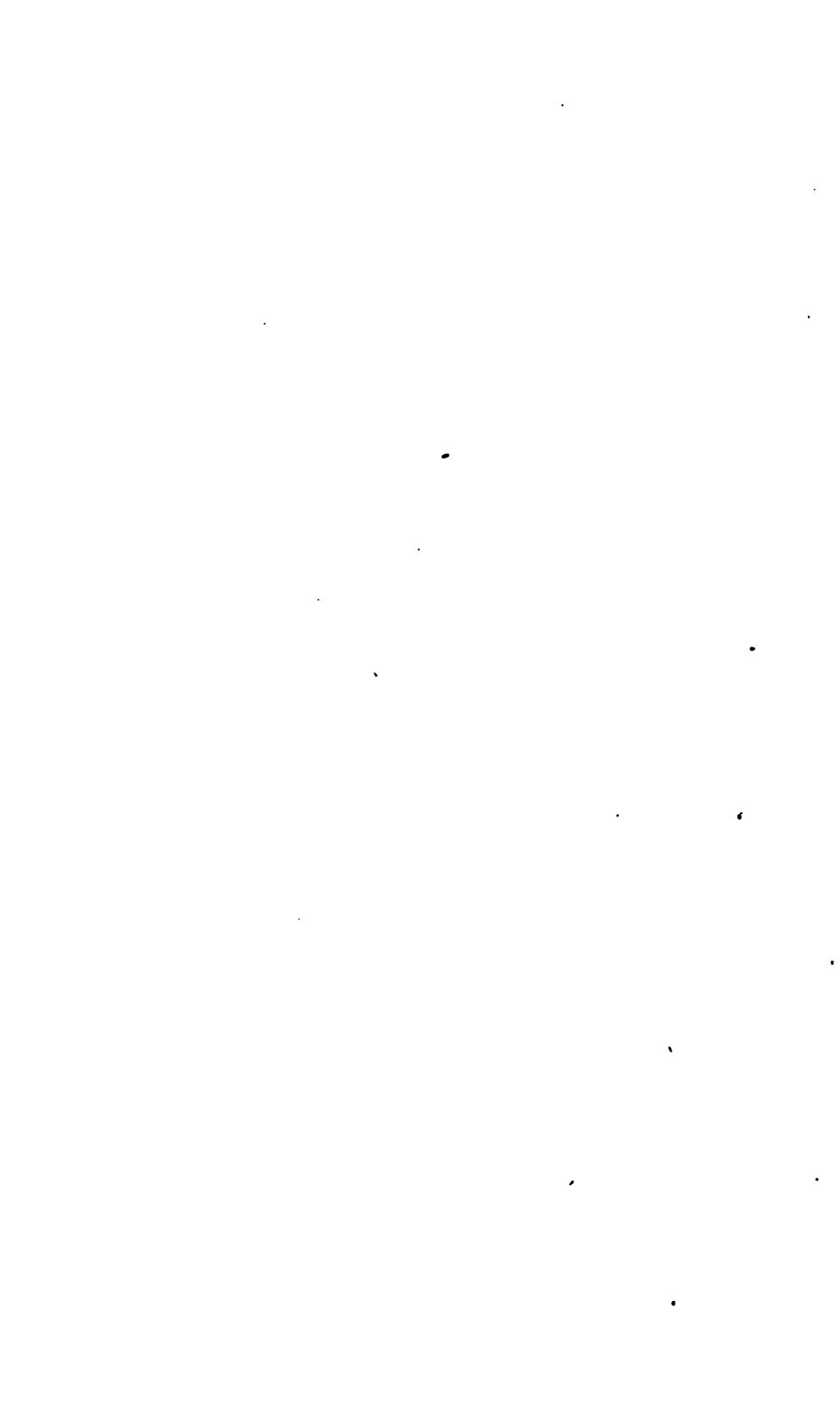

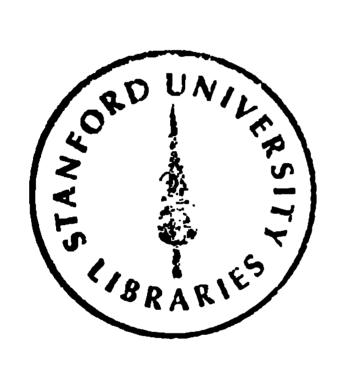

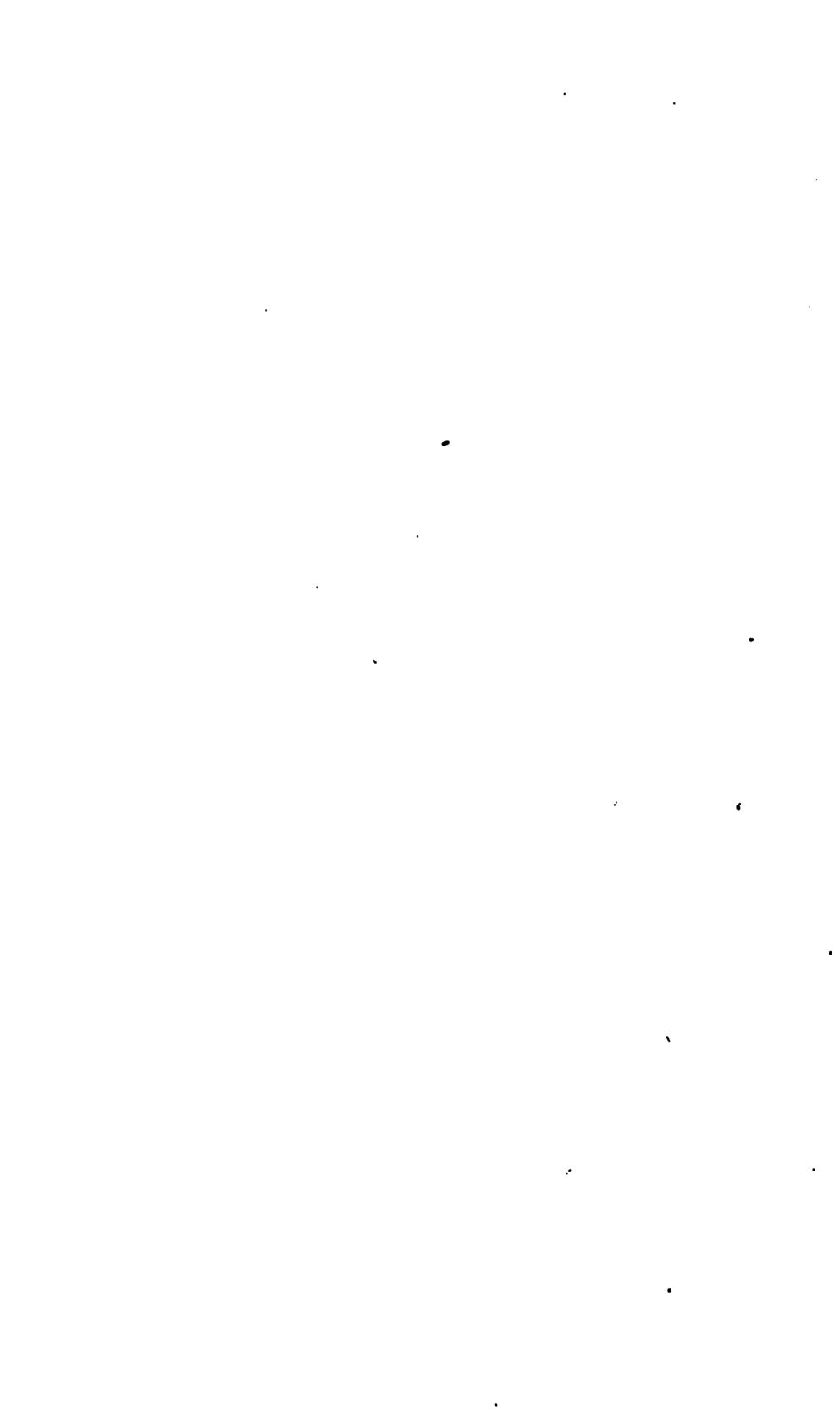

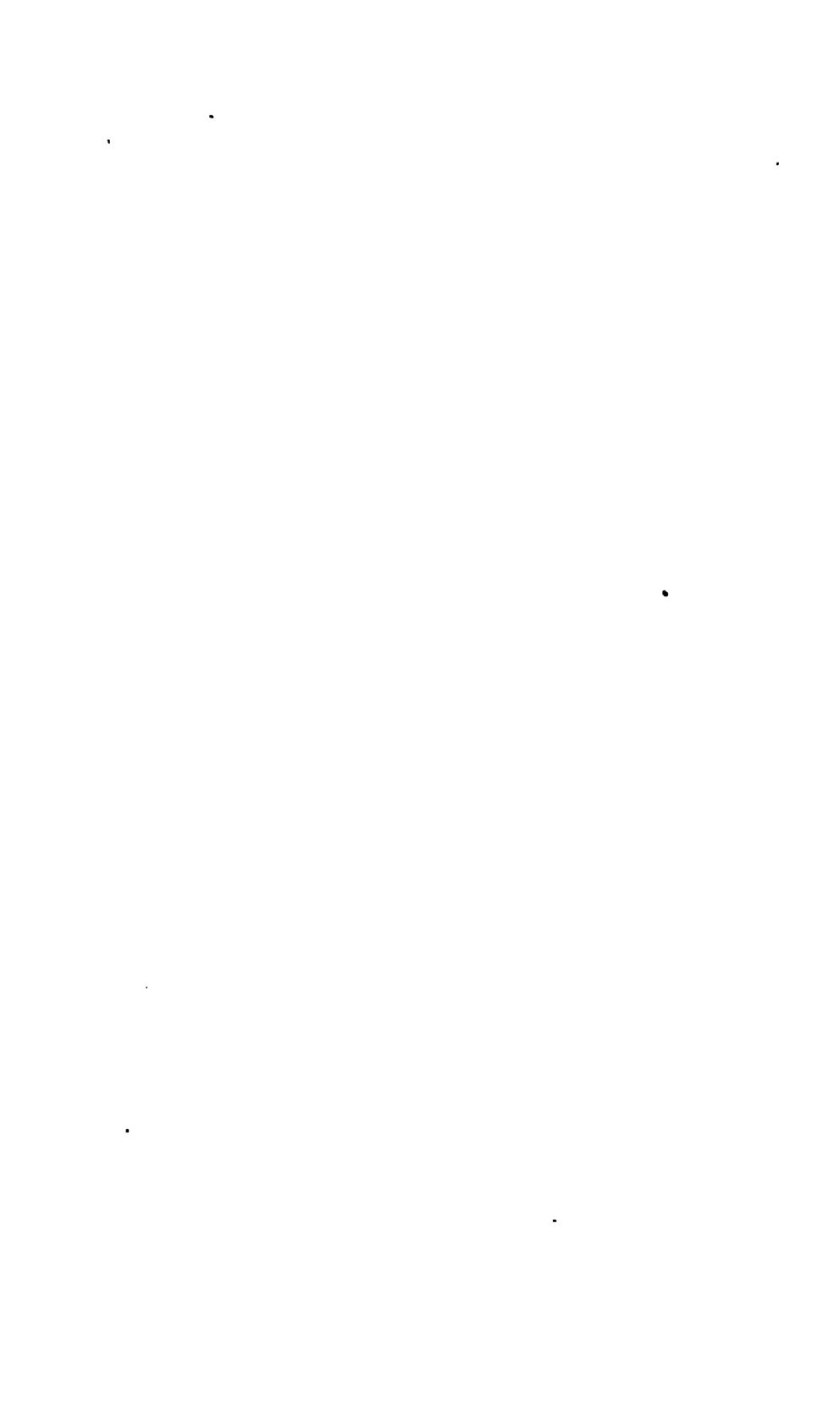

## \*STORIA DEL GRANDUCATO

DI TOSCANA

DI

٠,٠

RIGUCCIO GALLUZZI

ISTORIOGRAFO REGIO

NUOVA EDIZIONE

TOMO NONO

FIRENZE

PRESSO LEONARDO MARCHINI

MDCCCXXII.



• • • . • • • •



# \*STORIA DEL GRANDUCATO

DI TOSCANA

Ų,

1 C

RIGUCCIO GALLUZZI

ISTORIOGRAFO REGIO

NUOVA EDIZIONE

TOMO NONO

FIRENZE

PRESSO LEONARDO MARCHINI

MDCCCXXII.

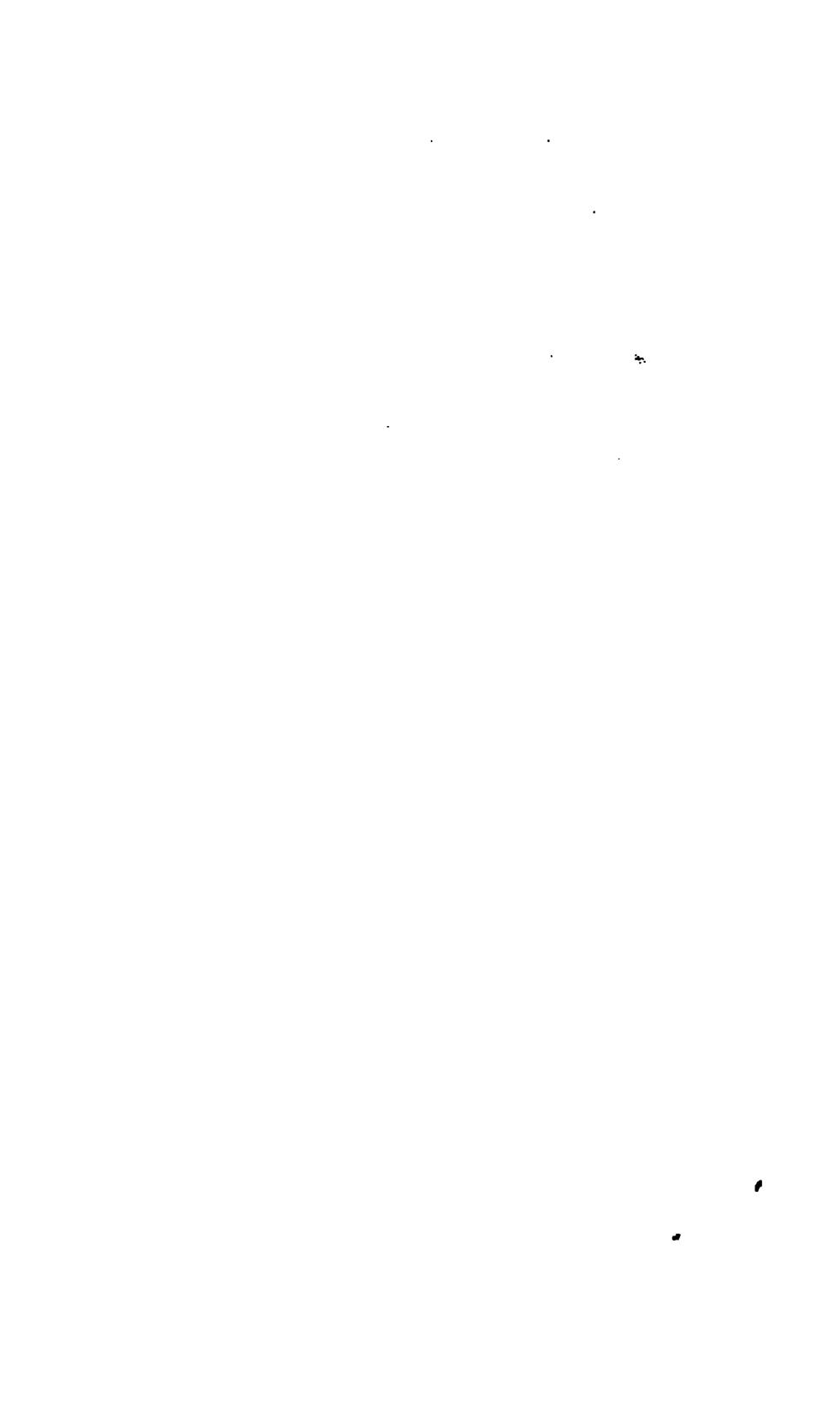

## LIBRO OTTAVO

## · CAPITOLOSETTIMO

Discordie tra il Principe Gio. Gastone e la Principessa sua moglie in Boemia. Il G. Duca entra in possesso del trattamento Regio alla Corte di Roma; suo viaggio per l'anno Sunto in quella Città, dove è fatto Canonico di S. Pietro. Promeve per mezzo del Cardinale suo fratello l'elezione di Clemente XI., e risolve di non prender partito nella guerra per la successione di Spagna.

ppagati col matrimonio del secondogenito i proprj, desiderj, non restava a Cosimo III, che il bra-di C. mare un sollievo alli afflitti Sudditi, e vedersi, 1697 sgravato dal peso esorbitante delle contribuzioni. Innocenzio XII. aveva concesso dopo molte e replicate istanze che s'imponesse sulli Ecclesiastici per la quarta parte di quello che si esigeva dai laici; ma ciò non produsse verun vantaggio ai popoli di Toscana, che privi di mercatura, a Mitti dalla penuria dei viveri, e tormentati da un Governo, soverchiamente rigido ed inesorabile, abbandonavano la Patria per evitarne le calamità. Solo la pa-. ce avrebbe potuto diminuire il peso di tanti mali, con restituire il commercio e sar cessare le contribuzioni, e questa finalmente su stabilita a Riswich tra il Re di Erancia, quello di Spagna, d'Inghillerra, e l'Olanda li venti Settembre: e per quant to vi repugnasse l'Imperatore con i suoi alleati, nondimeno li trenta Ottobre concorse anch' esso ad. accettarne le condizioni. I trattati di Vestfalia e di

renze, ma la prontezza dei pagamenti aveva poi Anfatta obliare nel silenzio questa asserzione. Il timo-di C. re che egli si gettasse al partito di Francia avea ri-1697 tenuto l'Imperatore dall'inasprirlo, e la persuasione di un sincero attaccamento alla Casa d' Austria l'aveano impegnato in progresso a tenerlo per confidente. Ed in fatti alla Corte di Vienna trovava il G. Duca tutta la compiacenza, e maggiore parzialità di quella che ricevesse a Parigi; poichè vegliavano quivi continue querele toccanti la libertà del Porto, e mercatura di Livorno, e si denegava apertamente al G. D. un trattammento eguale a quello del Duca di Savoja a tenore del decreto Imperiale: le nuove convenzioni della G. Duchessa non si tenevano in osservanza, e il Re l'avea lasciata in piena libertà di vivere a suo talento. 🔆

Dopo che per la morte di Madama di Guisa erasi dato luogo alla G. Duchessa di pretendere alla di lei eredità, e in conseguenza occuparsi nelle cause pascolare con le speranze la naturale sua avidità, erasi ancora notabilmente diminnita l'animosità di essa contro il marito e l'età correggeva i capricci e le stravaganze; mentre diveniva più facoltosa esigeva ancora dal marito maggiori riguardi, e già introdottasi fra loro una più amorevole corrispondenza l'animo di Cosimo III. erasi ormai riposto in calma per questa causa. Cessata pertanto questa domestica inquietudine, non tardò molto a sopraggiungerne un'altra non meno grave, e sastidiosa, e di maggior conseguenza: fu questa cagionata dalle discordie matrimoniali del Principe Gio. Gastone con la sua sposa. Oltre le qualità spiacevoli della moglie tutte le circostanze concorsero a sgomentare questo Principe, e a farli ribrezzo nel bel principio del suo matrimonio; le decantate ricchezze riducevansi a

preservasse dal soccombere a tanti mali. Una donna imperiosa, volubile, facile al pianto e allo sde-di C. gno, avida, pertinace, e piena di bassi artifizi per 11197 rivolgere a suo vantaggio i propri disetti, pareva un istrumento destinato espressamente per alterarequalunque spirito benchè sorte. Il Principe Palatino sue primo marito, non trovando da tanti fastidi altra distrazione che il vino, si accelerò la morte, enon visse con essa se non che tre anni. Questo esempio spaventava non poco il Principe Gio. Gastone, il quale seco medesimo si risolveva di non voler consumare la sua vita con una donna di questo carattere, nè in un luogo così miserabile. Il sistema di economia comune, stabilito in vigore dei patti accresceva i motivi della dissensione, e il disordine della amministrazione produceva la dissidenza. Le passioni dei Principi si estesero facilmente anche ai Cortigiani, e in breve si accese lo spirito di partito tra i Fiorentini di Gio. Gastone, e i Boemi della Principessa. Tutti gl'insulti, i disprezzi, e i rimproveri che succedevano fra i Cortigiani accrescevano l'animosità dei Principi a segno che si rendeva necessario un compenso per evitare un inconveniente maggiore.

Fra tante amarezze e sastidj dopo che il Princi- 1698 pe Gio. Gastone ebbe consumato un inverno in quella solitudine senza che gli riuscisse di stabilire un sistema più quieto nella Famiglia, nè apparissero speranze di prole, al primo ingresso della primavera si staccò improvvisamente da Reichstatt per intraprendere qualche viaggio. Sebbene le severe istruzioni del padre l'obbligassero a non dipartirsi dai sianchi della sua sposa senza il di lui precedente consenso, nondimeno considerando la dissicoltà di viacere questo rigore e la necessità del

sue maldicenze inspirato la contradizione. Accreb- AN. bero questa perturbazione di Cosimo le gravi que-di C. rele della Principessa da Reichstatt, che non man-1698 cò di accusare il marito di ingratitudine, e di attribuire la mancanza della prole alla di lui mala corrispondenza. Fu perciò intimato dal padre a Gio. Gastone di ritornarsene in Boemia con celerità, la scusata col Re questa precipitata risoluzione, e uon si mancò di fare al Principe il carattere di poco considerato, e troppo/libero nelle sue azioni. Si sparse però la voce che avendo esso ottenuto dal Re le lettere di naturalizzazione per succedere ai beni ereditati dalla G. Duchessa, quest', atto esigeva di portarsi personalmente a Parigi per dimostrarne a Sua Maestà la riconoscenza. Tutta la Corte restò sorpresa di così sollecita partenza del Principe, ed il Re stesso non mancò di mostrargliene il dispiacere; egli si scusò con dire che questo viaggio aveva unicamente per oggetto d inchinarsi a Sua Maestà, e che già ne disegnava un altro per venire a vedere la Francia. Finalmente dopo aver dimorate a quella Corte per due settimane si partì soddisfatto delle speciali accoglienze di tutti quei Principi, e particolarmente del Re, il quale volle contestare la stima che aveva per esso col dono di una spada di molto prezzo e di singolare lavoro. Riprese però il suo viaggio verso la Fiandra, e scorse l'Olanda, ricevendo da per tutto gli omaggi delli uomini di lettere, come ben dovuti a un nipote di Ferdinando II. e del Cardinale Leopoldo de' Medici. Passando a Amburgo, e scorrendo dipoi la bassa Germania, si restitui all'odiato soggiorno di Reichstatt, dove, sebbene sosse accolto dalla moglie con apparenza di amore, nondimeno

tà, divenne più animosa e più pubblica la divisio- AN. ne fra loro. Abitava il Principe in Praga con i suoi di C Fiorentini, e di qui scorrendo a Lipsia e per le Corti 1699 circonvicine passava per qualche giorno a visitare la moglie, con la quale sfuggiva ogni lunga dimora. Le scambievoli loro pretensioni sul punto degl' interessi si erano già portate al Tribunale di Praga, nè si mancò d'interporre la mediazione dell'Elettore Palatino e quella della Imperatrice per prevenirne le conseguenze peggiori. Esclamava il G. Duca, e il Principe così giustificavasi con esso li diciotto di Aprile, informando della poco selice sua situazione: Vostra Altezza deve sapere che diciannove di dopo dato l'anello, se anche furono tanti, la mia Principessa cominciò a darmi dei saggi del suo bisbetico naturale facendomi dei musi, e dandomi delle botte nel discorso, perchè io non parlava di andarmene di Dusseldorff, e dicendo in quà e in là varie altre impertinenze di me e della mia gente con poco rispetto dell' Elettore mostrando di non ci poter più stare. Per viaggio poi nel venire in Boemia musi, pianti, e rabbie eterne, non approvando nulla di quanto si faceva, benchè tutto il viaggio si faceva a spese mie. Di questo tenore s'è sempre continuato insino ad ora toccante la dolcezza del suo umore, benchè io all'incontro abbia fatto per lei e contro ai miei comodi, decoro e interesse quel che non ho fatto per Vostra Altezza, e patito più disgusti, guai ed incomodi in questi due anni, quasi scadenti per lei, che io non ho patito per l'anima mia .... Imperiosa e superba, che vorrebbe conculcar tutti, e comandare a tutti, credendo di essere la più gran Signora del Mondo per avere queste quattro zolle in Boemia. Irreconciliabile nei suoi odj e avversio-

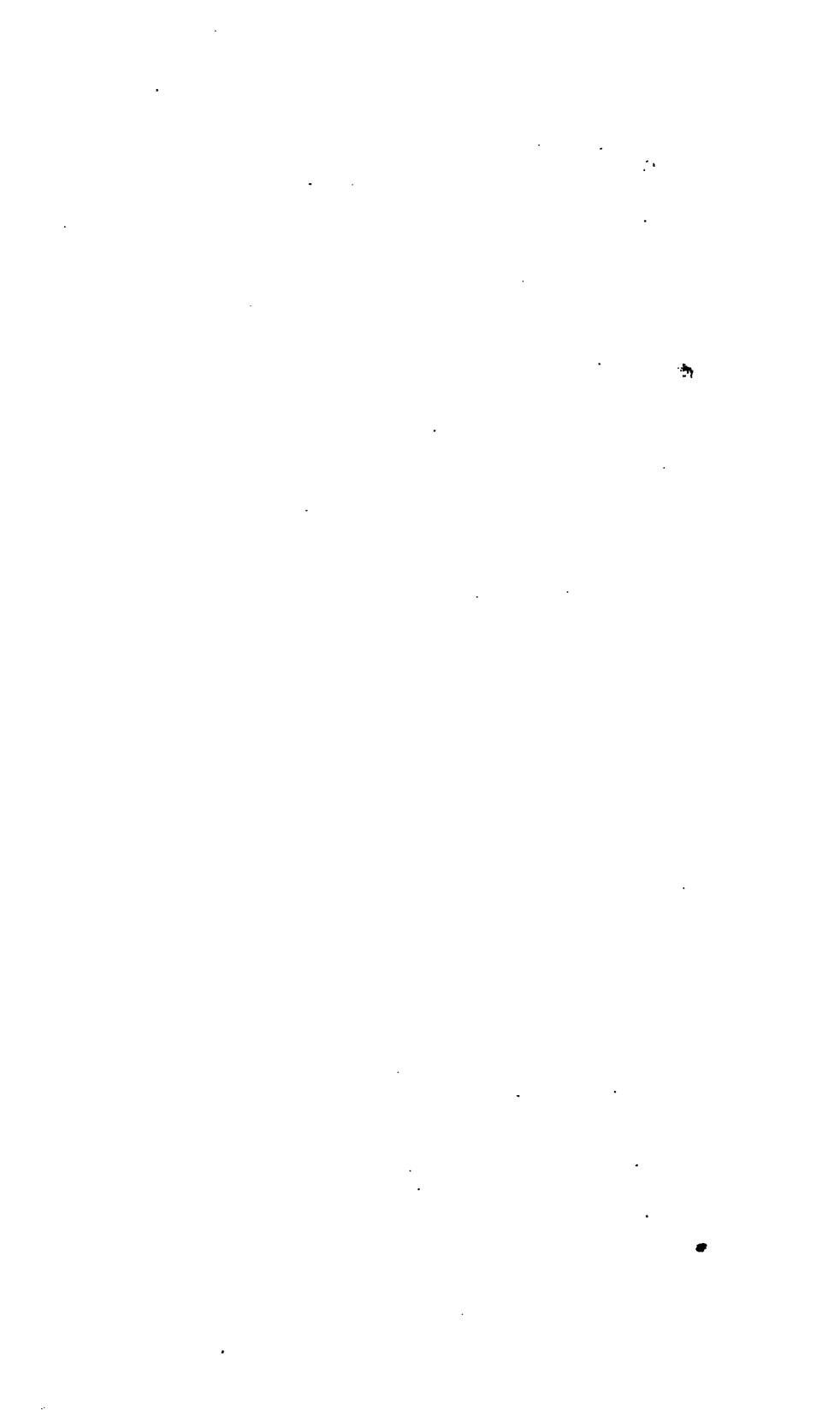

una eguale corrispondenza non era facile emerge- AN. re o risplendere in questo Pontificato senza l'ade-di C, renza della Casa Medici. Fu pertanto spedito a Ro-1099 ma il Marchese Vitelli con carattere di Ambascia. tore straordinario con sastoso equipaggio e numeroso seguito, e con l'unica commissione di ringraziare il Papa di certe piccole grazie, accordate all' Ordine di S. Stefano, e contestarli la riconoscenza e venerazione che li professava il G. Duca. Tetti gli ordini della Prelatura e i principali della Nobiltà concorsero a corteggiare l'Ambasciatore, a cui il Papa accordò gli stessi onori, soliti praticarsi con gli Ambasciatori straordinarj dei Re, e il Conte di Martinitz ricevé il Vitelli con darli la mano, e tutte le altre distinzioni, che qualificavano gli onori Reali.

Così clamorosa ostentazione di sasto e di vanità fu reputata universalmente poco opportuna in un tempo, in cui vedevasi imminente nell'Europa una revoluzione nel sistema politico, di cui l'Italia tutta e la Toscana in particolare doveva risentirne gli effetti. Mancava un successore alla Monarchia di Spagna, e il Re Carlo II. sebbene in età di trentotto anni minacciato dall' idrope, faceva giustamente apprendere dovere esser prossima la sud morte. Il Principe Elettorale di Baviera e il Delfino di Francia erano i più prossimi di sangue a Sua Maestà. Le antiche disposizioni di Filippo II. e di Filippo IV, favorivano la successione agnatizia del 7 la Casa d'Austria, e la potenza di Luigi XIV. appoggiava i diritti del sangue. La pluralità dei pretendenti faceva temere lo smembramento dela la Monarchia, punto che sgomentava assai gli Spar gnoli, i quali lo riguardavano come una manisesta degradazione della dignità nazionale stabilita da

del Papa, e l'abboccarsi con esso portandosi a Ro-AN.

ma, dove lo richiamava la devozione del vicino di C.

anno Santo, e dove lo spronava la vanità, e le gra1699

te accoglienze fatteli sperare da Sua Santità.

Incalzava maggiormente il G. Duca ad accele- 1700 rare questo abboccamento col Papa la voce sparsa in Italia che il Duca di Modena mediante l'ajuto promessoli dall'Imperatore si disponesse alla recuperazione di Ferrara: accresceva ancora il timore di nuova guerra universale il sapersi che a Londra ed all' Haja era stato segnato tra la Francia, l' Inghilterra e l'Olanda un trattato, per cui si stabiliva con le più solenui promesse lo smembramento della Monarchia di Spagna. La morte del Principe Elettorale di Baviera avendo resi inutili i primi progetti si era convenuto in questo trattato di assegnare al Delfino il Regno di Napoli, i Porti di Toscana, la provincia di Guipuscoa, e incorporare alla Francia il Ducato di Lorena, indennizzando il Du-.ca Leopoldo con lo Stato di Milano; il restante della Monarchia rilasciavasi all' Arciduca Carlo secondogenito dell'Imperatore. L'aumento di tante forze al Regno di Francia, siccome avrebbe costituito quella Corona in una manifesta preponderanza con attribuirle la Monarchia universale di Europa, così tal notizia allarmò gl'Italiani, e s'introdussero a Roma nuove pratiche per formare una Lega. In tali circostanze, cessati i rigori della stagione, risolvà il G. Duca d'intraprendere il suo devoto pellegrinaggio alla volta di Roma. Assunse egli il caratte-🛥 d'incognito, e la denominazione di Conte di Pitigliano; e sebbene avesse un seguito di sessanta persone si prefisse di stare occulto in quella Capitale, ed evitare qualunque pubblica sormalità. Per-T. IX.

rezza e con parzialità potè intrattenersi con esso Ax. familiarmente, e passare qualche ora in ragiona-di C. menti sull'attuale situazione dell'Italia e su i pro-1700 pri interessi. Dopo aver sodisfatto a tutte le premure verso Sua Santità si applicò alli esercizi di devozione con visitar Chiese e praticare opere pie: una devota curiosità lo spronava ad osservare quanto Roma contenesse di più raro e d'interessante la Religione, e perciò volle potere aver l'accesso alle tribune della Basilica di S. Pietro, ove si conservano le Sacre Reliquie per osservare e venerare d'appresso quei preziosi monumenti delli atti prodigiosi e della passione del Redentore; ma siccome le antiche Pontificie costituzioni non accordavano l'accesso a queste tribune se non ai Canonici della stessa Basilica, per sodisfare al G. Duca non si offeri altro compenso che quello di farlo Canonico. Veniva autorizzata questa risoluzione da un simile esempio nella persona del Principe Ladislao figlio di Sigismondo III. Re di Polonia, il quale nel 1625. da Urbano VIII. era stato dichiarato Canonico per questo effetto.

Investito pertanto il G. Duca di questo nuovo carattere, con abito e apparato canonicale salì sulle tribune della Basilica di S. Pietro, mostrando al popolo le Reliquie, edificando con quest'atto di devozione l'universale. Dopo avere appagato in tal guisa la sua pietà congedatosi dal Pontefice, si parti per la via di Terra verso Firenze, assai sodisfatto dei trattamenti ricevuti in quella Città, poichè il Papa lo ricolmò di donativi interessanti la sua devozione e di alcune rarità, e gli elargì moltegrazie spirituali; i Cardinali, sebbene per il carattere d'incognito non dovessero visitarlo, nondimeno non mancarono di corteggiarlo per le Chiese ove esso

3 [

conseguire una adequata reparazione fureno offerte delle languide e cavillose sodisfazioni. Il Prin-di C. cipe Ferdinando avrebbe desiderato che tale ingiu-1700 ria si purgasse col fatto, ma il G. Duca stimando questa risoluzione troppo precipitosa ne sospese l' effetto, ma beusì minacciò la Repubblica per il caso che non avesse condesceso a dareuna sodisfazione conveniente alla sua dignità: pubblico essendo stato l'oltraggio, pubblica deveva essere ancora la reparazione, tanto più che per l'evasione de' rei dal territorio Lucchese non dubitavasi altrimentidella tacita connivenza della Repubblica. Fu chieste pertanto che fossero prontamente dati in potere del G. Duca due Rappresentanti le Comunità dei delinquenti con altri venti uomini di quelle, i due prigioni, i rei e i complici dell'attentato, e che a proporzione della consegna di questi sarebbero rilasciati altrettanti delli uomini delle Comunità; fu assegnato un termine per sodisfare a questa richiesta, alla quale tergiversando i Lucchesi su satta una rappresaglia sopra alcuni dei loro sudditi. Sbigottiti da questo principio di ostilità implerarono subito la protezione del Papa, dell'Imperatore, e del Re di Francia e di Spagna, che tutti offerirono la lor mediazione. Il G. Duca si scusò con ciascuno: mostrando che un sì piccolo accidente non meritava il pensiero di tali Monarchi, e che quel riparo che gli era dovuto incontrastabilmente a titolo di giustizia non ammetteva mediazione e compensi. Il Principe di Vaudemont Governatore di Milano facendosi Avvocato della Repubblica propose diversi partiti, che non essendo trovati proporzionati alla qualità dell'offesa, nè convenienti alla dignità del G. Duca, furono rigettati assolutamente, ın tale stato di perplessità e d'irresolutezza rima-

Carlo II. vi fosse un Papa, che potesse interporre AN. gli ussici e l'autorità per conservare la tranquillità di C. di questa Provincia. Sarebbe sacilmente accaduta 1700 tale elezione nel termine di pochi giorni, se i suffragi delli Elettori non si fossero combinati in gran parte nella persona del Cardinale Durazzo. In questo soggetto, sebbene oltre il merito si riunisse ana cora l'approvazione delle Potenze, e specialmente della Casa d'Austria, nondimeno l'essere egli Genovese, e l'aver-sempre prosessato una particolare alienazione dalla Casa Medici gli attirò la dissidenza di Cosimo III. e tutto il di lui impegno per escluderlo dal Pontificato. Ciò produsse facilmente il contrasto e la divisione fra i Cardinali delle diverse Nazioni, ed occupò il Conclave nei consueti artifizi e nello spirito di fazione; ma nel colmo delle divisioni sopraggiunto l'avviso della morte di Carlo II. lo sbigottimento incalzò i più pertinaci a capitolare. Sapevasi essere stato eletto per successore della Monarchia di Spagna il Duca d'Angion secondogenito del Delfino, ma restava incerto se il Re Luigi fosse per accettare questa dichiarazione, che, sebbene presciegliesse un Principe del suo sangue, toglieva però alla Corona di Francia ogni diritto di dilatare le sue frontiere. Questa perplessità spronò egualmente gli Austriaci e i Francesi a devenire a una prontà elezione, e recedendo dal Cardinale Durazzo si proposero al Cardinale de' Medici quattro soggetti, cioè Panciatichi, Acciajoli, Marescotti, ed Albani. Parve al Cardinale che il primo avrebbe incontrato molta resistenza per la cieca deserenza che prosessava al G. Duca, il secondo era di una famiglia, che conservando l'antico spirito Repubblicano, era tra le Fiorentine quella che più di ogni altra si era mostrata meno ossequiosa ai G. Duchi; ed essendo il

in esso le virtù d'Innocenzio XII. L'avere gl'Ita- AN. liani eletto un Papa a lor modo su appreso come un di C. preludio che anche i Principi di questa Nazione si sa-1700 rebbero uniti fra loro per allontanarne gli Oltramontani; poiche già vedevansi sovrastare all'Italia ledesolazioni e le stragi per avere Luigi XIV. accettato in tutte le sue parti il testamento di Carlo II., ed avere riconosciuto il nipote per nuovo Re Cattolico col nome di Filippo V. Sapevansi le proteste dell'Imperatore Leopoldo contro questa dichiarazione, gli sforzi che si facevano per prepararsi alla guerra, e ragionavasi a Roma che, se l'Inghilterra e l'Olanda si sossero confederate contro la Casa Borbonica, era inevitabile che l'Italia diventasse il teatro di questa guerra sterminatrice. Tutti rivolgevansi al nuovo Papa, perchè for masse una Lega per sar argine ai Tedeschi, che già si disponevano a passare in Italia. L'esempio di Urbano VIII., che per custodire la Valtellina rovinò gl'interessi della Camera Apostolica, sgomentava Clemente XI. per intraprendere un simile impegno: i Francesi dall'altro canto incalzavano, perchè si stabilisse la Lega e si custodissero i passi, e minacciavano di spedire anche essi le loro truppe ; se spaventavano le contribuzioni che si prevedeva avrebbero esatto i Tedeschi, sbigottiva ancora il riflesso di dover contribuire egualmente ai Francesi. Il Papa non mancò delli ussici i più insinuanti per inspirare sentimenti di pace, e indurre i Principi a conciliare i loro interessi con un tratteto; egli avrebbe desiderato di poter concertare un abboccamento tra l'Imperatore e il Re di Francia, e intervenire in esso come mediatore fra loro. In questa incertezza Cosimo III., pressato egualmente dalla Corte di Vienna e da quella di Francia a dichiararsi, rislettendo alla situazione della Toscana,

## CAPITOLO OTTAVO

S'inaspriscono sempre più gli animi tra il Principe Gio. Gastone e la Principessa sua moglie; si tenta in vano di reconciliarli, e d'indurre la Principessa a portarsi a Firenze, dove il Principe ritorna senza di essa. Il G. Duca ricevendo Filippo V. a Livorno, e ricusando di riconoscere l'Arciduca Garlo per Re di Spagna, si attira la diffidenza della Casa d'Austria.

Il contrasto politico dei Gabinetti interessati nella An. successione di Spagna non producendo che nuovidi C. ipcitamenti alla guerra, poco tardarono a comin-1701 ciarsi in Italia le ostilità. Calarono dalla Germania i Tedeschi, e si aprirono con l'armi il passo per contrastare ai Gallispani il Dominio del Milanesee del Mantovano. La preponderanza delle forze nemiche gli trattenne dall'esigere dai Principi d'Italia le contribuzioni per non irritarli; bensì ambedue i partiti non omettevano ustizi, istanze e proposizioni per guadagnarseli. Cosimo III., benchè si tenesse lontano da qualunque impegno, lasciava però alli uni ed alli altri la lusinga di potere essere guadagnato a suo tempo con qualche offerta. Subito che Filippo V. su riconosciuto dalli Spagnoli per loro Monerca avea il G. Duce preso l'investitura di Siena e Portoserraio nelle sorme consuete, e quell'atto era stato dalla Casa di Borbone accettatocome un preludio della inclinazione di questo Principe \* per i di lei interessi; ma nondimeno le Corti di Parigi e di Madrid per non dispiacere al Duca di Savoia loro alleato, insistevano costantementamella negativa del trattamento Regio, e troppo rimaeneva piccato il G. Duca che la Corte di Francia spraticasse con esso un trattamento eguale a quello

•

alle spese comuni ; e di più il Principe avendo tol- Anto alla moglie le gioje si disputava se queste sosse-di C. ro state donate, o date solamente per uso. Sebbene 1701 queste gioje sossero date unicamente per uso, allegava la Principessa la vegliante consuetudine di Boemia, dove tutto ciò che è dato alle mogli s'intende donato; perciò grandi furono i clamori che essa sece per quest'atto inconsiderato di suo marito, e si sforzò per attribuirli la taccia di violento e d'usurpatore. Divenuti la favola della Germania, il Principe mancante di aderenze e di partito inasprivasi maggiormente, e dolevasi di veder sacrificato il suo decoro, la sua quiete e la propria Famiglia per un vile interesse, e per una ridicola vanità. Queste triste riflessioni gli agitavano continuamente lo spirito, e tenendolo in stato di violenza gl'inspiravano l'odio contro chi era stato autore o aveva parte in queste disavventure: opprimeva-To la tristezza, l'avviliva la riflessione, e non avendo con chi ssogare la sua passione incrudeliva contro se stesso. Cercava da per tutto un sollievo, e più non lo trovava nelle compagnie brillant, nè in quei viaggetti per le Corti circonvicine che prima lo divertivano. Datosi alla solitudine era difficile il durar lungo tempo in così infelice modo di vivere, e perciò non tardò molto a sdrucciolare insensibilmente in un estremo contrario

Un uomo sensibile allorchè è angustiato da violente passioni, alle quali non trova sollievo, perde
facilmente la riflessione, e si lascia trasportare insensibilmente da quelle opposte, che gli fanno
soordare le prime. Annojato Gio. Gastone della solitudine, e infastidito di trattare coi Grandi, cominciò a gustare del sollievo nella compagnia delle persone di bassa lega, e familiarizzatosi appoco

i questi disordini fosse quello di trattare il Prin- An. con dolcezza, e richiamarlo a Firenze in com-di-G. piegnia della moglie, sperandosi che quivi l'auto-1702 rità del G. Duca e le attenzioni delli altri Principi avrebbero potuto togliere la causa delle domestiche dissensioni, e reconciliare gli animi tanto amareggiati e discordi. S' invitò con le più obbliganti promesse la Principessa a consentire a questo viaggio, si obbligò G. Gastone a piegarsi suo malgrado ad affettare della tenerezza verso di essa, e su corrisposto con delli acerbi rimproveri e con amare querele, dichiarando assolutamente di non volere abbandonare le liti promossele dal marito, nè l'amministrazione delle sue terre. Si spedirono da Firenze dei personaggi per supplicarla, le si offerirono larghe sodisfazioni sulle sue pretensioni, e tutto ciò convincendola della necessità che si aveva della sua buona corrispondenza non faceva che renderla più orgogliosa e maggiormente impegnata controil marito e la Casa Medici. Trovato inutile questo tentativosi ricorsea implorare la mediazione della Imperatice, la quale, oltre la parzialità dimostrata sempre a savore del G. Duca, era facilmente trasportata dalla propria inclinazione a operare con vigore in tutto ciò, che tendeva al bene e alla quiete delli altri. Incontrò essa pure gli istessi ostacoli, ed ebbe dalla ostinata Principessa le stesse repliche. S'incaricarono i più autorevoli Ministri dell'Imperatore affine di persuadere con le ragioni di dovere e di convenienza, e si adoprò la teologia e l'eloquenza dei più accreditati Gesuiti per moverla; tutto però su inutile, perchè si tenne costante sul punto di non potersi delerminare fintanto che non si sosse sodisfatta delle pretensioni che avea col marito.

Per riescire nell'intento conobbe l'Imperatrice

portando alla Casa Medici il disciogliere un matrimonio ormai riconosciuto sterile ed infruttuoso, get-di C. tandosi essa medesima in braccio di chi tanto doveva 1783 desiderarle la morte, altro non era che l'andare a cercarla spontaneamente. Questi consigli del Frate fecero tanta impressione nell'animo della Principessa che già determinò seco medesima di non lasciarsi mai trasportare da vernna esortazione, e non intraprendere il viaggio di Firenze se non strascinata per forza. Perciò pressata di nuovo dalla Imperatrice per lettera col mezzo di vari Ministri insisteva costantemente nella negativa, e con prorompere in mille querele contro il marito dichiarava di non potersi risolvere a questo viaggio, se prima non sodisfatta in tutte le sue pretensioni e reconciliata perfettamente col Principe. Conosciuto inutile qualunque mezzo che si adoperasse per vincere così ostinata resistenza procurò l'Imperatrice di farle comprendere che col persistere in così assoluta negativa mettendosi dalla parte del torto si esponeva a esperimentare il peso dell'autorità, che non può mai mancare di assistere la Giustizia e i diritti dei particolari. Intimorita da queste insinuazioni si portò privatamente a Vienna per giustificarsi con Sua Maestà, e su creduto in questa occasione che ormai non. avrebbe più potuto resistere a esortazioni così autorevoli ed efficaci. Ed in fatti disingannata dei vani timori inspiratili dal Cappuccino, garantita dell'affetto e buone disposizioni del G. Duca e del Princi: pe, e assicurata che non sarebbe stata astretta in Firenze a fare innovazione alcuna di suo pregiudizio, condescese a promettere di trasferirsi in Italia, ma volle prima si stabilisse una capitolazione con Sua Maestà e col G. Ducă. Domandava la restituzione T. IX.3.

An. delle gioje come donatele, e di sua proprietà; che di C. si dichiarassero nulli ed invalidi tutti i contratti e 1702 transazioni che essa avesse fatto in Firenze; che fosse in sua libertà di trattenersi quivi quanto le piacesse, non s'innovasse nulla nei suoi Dominj, potesse condurre dei suoi domestici e farsi servire dai medesimi, e finalmente che rimanesse in sua sacoltà di stabilire il tempo per il viaggio. Di tutto ciò voleva una dichiarazione soscritta dal G. Duca, ma l'Imperatore Leopoldo conoscendola irragionevole e troppo contraria alla dignità d'un Principe interpose con la Principessa la sua Imperiale parola, che tutto avrebbe conseguito dal G. Duca senza che egli si obbligasse solennemente, purchè essa dichiarasse il tempo di questo viaggio, e si disponesse a intraprenderlo sollecitamente. A tutto ciò non seppe rispondere se non con le querele e coi pianti, e solo promesse di reconciliarsi con il marito, e che in conformità del di lui amore si sarebbe determinata con prontezza per sodisfare al G. Duca, e portarsi a Firenze.

Ció portò in conseguenza che il Principe, astretto dal padre non meno che dai riguardi dovuti all' Imperatore, facesse forza a se stesso per vincere la forte repugnanza che aveva di coabitare con la moglie in quell'orride solitudini, e si sacrificasse con ritornare a Reichstatt dalla medesima. Obbligate ad affettare tenerezza e lusingarla per farla risolvere a questo viaggio, era combattuto dalle circostanze infelici della sua situazione, dai rimproveri del padre, e amareggiato continuamente dal mal umore della moglie. In tali termini rendeva conto di se al G. Duca dopo esser tornato a vivere in quel tristosoggiorno: Toccante il consaputo persuadimento alla mia dilettissima ho pensato di parlare al di

Lei Padre Cappuccino nel meglio modo che ho sa- Ana puto acciò le parli in mio nome, ed ancora non di 🖎 mi·ha risposto, perchè così per mezzo suo ella s' 1702 apre più, e dice almeno delle ragioni o buone o cattive; ma a me, oltre che ella è di mal umore, risponde assai seccamente, anche a non la pigliar di filo, ed aspettare il tempo a proposito, essendo donna Tedesca, che vuol dir più che donna. Finezze e compiacenze per guadagnarla mi pare di usargliene tante che bastino, e che nessuno altro le userebbe. Non mi fo dar nulla da lei come ho ragione di poterlo fare per i patti sottoscritti, mi lascio dar del ladro in pubbliche scritture con pazienza inimitabile, le cedo sempre la mano per tutto contro l'uso le dò il braccio allo scendere di carrozza, e per tutto come se fossi un suo gentiluomo, cosa non praticata quà da nessun Principe Tedesco anche da quelli che fanno tante smorfie alle loro mogli, e mille altre cose che mi scomodano che io fo per amor suo per addolcirla, e perchè V. A. R. lo désidera, ec. Ma tutto era inutile perchè la Principessa intimorita di perdere a Firenze la vita, pascolava tutti con belle speranze, è stava ferma nella già presa risoluzione di non intraprendere mai questo viaggio. Anche il Principe Gio. Gastone non inclinava a ritornare a Firenze, dove avrebbe sicuramente incontrato i rimproveri del padre, e il disprezzo del Principe Ferdinando; oltre di che trovandosi inviluppato fra molti debiti non era del suo decoro l'allontanarsi dalla Boemia senza dare ai creditori una conveniente sodisfazione. Il G. Duca era informato delle sue circostanze, e le dissimulava, mentre tollerava che il primogenito profondesse senza misura in rappresentanze teatrali, e in far trionsare pubblicamente le Virtuose

la Lombardia, nondimeno prevalevano le forze dei Ana Gallispani, e troppo importava in tale circostanza di C. impiegare tutti i mezzi creduti opportuni per con-1702 servarsi in questo possesso. Movendosi pertanto Filippo V. da Barcellona si trasferì a Napoli per ricolmare di privilegje di grazie quei popoli, ma questo accidente sconcertò non poco la neutralità dei Principi dell'Italia. Clemente XI, benchè si sosse con molta destrezza disimpegnato dal dare al nuovo Re l'investitura del Regno di Napoli, non credè di potersi esimere dal fare per esso qualche apparente dimostrazione di rispetto, e risolvè in pubblico Concistoro di destinarli un Legato a latere. Su questo esempio il G. Duca incaricò per inchinare H nuovo Monarca il Cardinale de' Medici suo fratello, il quale col carattere della nascita e della dignità combinando ancora la qualità di Protettore della Corona di Spagna copriva con essa qualunque atto di parzialità, che potesse apparire in tale occasione. Si portò il Principe Cardinale a Napoli servito dalle Galere Toscane, e su accolto dal Re con dimostrazioni straordinarie d'affetto e parzialità; e su in questa congiuntura che promettendo di ritenere la protettoria della Corona di Spagna accettò ancora quella di Francia conferitali dal Re Luigi con le più obbliganti espressioni, e con una pingue Badia in quel Regno. Anche Filippo V. gli concesse la naturalezza di Spagna, per cui restava abilitato a profittare di altre rendite Ecclesiastiche della Monarchia. Tali dimostrazioni, congiunte con atti di special confidenza e familiarità, secero sospettare gli Austriaci che anche il G. Duca tenesse una stretta intelligenza con i Borbonici, e molto più si accrebbe questo sospetto allorchè videro Cosimo III. abboccarsi in Livorno col Re, e sare per esso tante sastose dimo-

la delizia, che per la loro qualità e per la forma e- An. legante con cui furono accompagnati risvegliarono 1702 il plauso e l'ammirazione di tutti; e siccome il Re pernottò nella propria Galera nel molo, si tenne nella notte illuminato il Porto e quella Città, mentre il G. Duca con fastosi trattamenti onorava quei personaggi che scendevano a terra, e le Nazioni suddite delle due Corone si sforzavano a dare ogni pubblica dimostrazione di gioja. Tornarono dipoi il G. Duça e i Principi a congedarsi con Sua Maestà, la quale sodisfatta di tante ossequiose attenzioni su accompagnata dal Cardinale de Medici sino al finale. La Corte di Francia e lo stesso Filippe V. attestarono posteriormente il lor gradimento, e su creduto universalmente che questi fossero preludi di una imminente dichiarazione a favore delle due Corone.

Breve però su la durata di questa quiete per il 1703 G. Duca, e inutili riescirono tanti ufficj edimostrazioni di ossequio, poichè la dichiarazione dell'Inghilterra e d'Olanda, la Flotta sormidabile di queste due Potenze, e la vittoria da essa conseguita sulle coste della Galizia variò totalmente l'aspetto delle cose e stabili un maggiore equilibrio tra le Potenze belligeranti. Pareva ormai disegnato il Mediterraneo per essere il teatro di questa guerra, e l'Italia il campo principale delle battaglie. Domandavano gl'Inglesi al G. Duca un comodo ricevimento in Livorno, e la Francia minacciava se non ne venisșero esclusi. Fu adottato lo stesso sistemadi neutralità praticato nella guerra antecedente, e i Consoli delle Nazioni belligeranti furono autorizzati dalle loro Corti a promettere l'osservanza delli stessi articoli allora stipulati per Livorno e Portoferraio. Il G. Duca lasciava a tutti egualmente la libertà del refugio e delle contrattazioni in quella stessa forma

gare il G. Duca a dichiararsi per la Casa d'Austria da cui veniva astretto con molta insistenza. Aven-di C. do l'Imperatore Leopoldo riunito per via di ces-1703 sione Le le ragioni, che gli competevano sulla Monarchia di Spana nella persona dell'Arciduca Carlo suo, secondogenito, restava ancora stabilito con i collegati il modo di trasserirlo a Lisbona per. inoltrarsi in Spagna con un valido esercito, e prendere personalmente il possesso di quelli Stati. Prima però di distaccarlo dal padre e dalla famiglia si fece in Vienna la formale dichiarazione di esso in Re di Spagna col nome di Carlo III., con esigere che i Ministri dei Principi che risedevano a quella Corte lo riconoscessero per tale. Questo impensato avvenimento sconcertò molto il G. Duca, il quale dopo molte riflessioni giudicò meglio di prendere esempio dal Papa e dalla Repubblica di Venezia ed astenersi dal riconoscere il nuovo Re; ma ciò produsse al di lui Ministro una contumacia e allo Stato un grave timore di essere invaso dalle truppe Tedesche.

A misura che crescevano agli Imperiali le forze e i vantaggi si manifestava in essi l'ardire e il
risentimento; inaspriti dalla resistenza ritrovata in
Cosimo III. per riconoscere l'Arciduca devennero
alle minaccie, e a dichiarare il G. Duca come parziale delle due Corone, ed infrattore di ogni legge
di neutralità; poichè non dovendo egli farsi Giudice delle ragioni dei competitori alla successione
di Carlo II. non poteva in conseguenza denegare ad
uno quelle dimostrazioni che aveva fatte per l'altro; il mancare in questa eguaglianza di attenzione e di ossequio reputavasi una prova evidente di
parzialità, e per ciò tutta la Casa Medici doversi
considerare dal nuovo Re Carlo III. come stretta-

se alla sua dignita, restavano tuttavia prigionieri An. quei sudditi arrestati per rappresaglia, ed il Mini-di C. stro, che essa saceva risedere in Firenze, era tenu-1703 to in contumacia, nè gli era accordato l'accesso alla Corte. Luigi XIV. mosso dalle di lei istanze assunse l'impegno d'indurre il G. Duca a contentarsi di una discreta sodisfazione. Trovandosi in Italia per passare in Spagna con carattere di Ambasciatore il Cardinale d'Estrees, su incaricato dal Re di trattare questo affare con il G. Duca assinchè si appagasse delle proposizioni che li sarebbero fatte, ed accettasse la mediazione di Filippo V. Le maniere gravi ed insinuanti di quel Ministro obbligarono Cosimo III. a rimettersi nel Re di Spagna, il quale finalmente pronunziò il Lodo di accomodamento. Fu dichiarato in esso che la Repubblica spedisse a Firenze un suo Gentiluomo con carattere di Ambasciatore assine di scusare l'eccesso; che l'Amb asciatore conducesse seco il Giusdicente di Camajore per offerirlo a disposizione del G. Duca, e finalmente che all'ingresso dell' Ambasciatore nel G. Ducato si rilasciassero i Sudditi della Repub. blica che erano carcerati. Ciò su eseguito con molta formalità, e su causa di nuove e maggiori querele degl' Imperiali. Procurò il G. Duca di addolcire in parte queste amarezze con incaricare il Principe G. Gastone d'inchinare il nuovo Re Carlo III. nel suo passaggio per la Boeniia mentre si portava in Olanda, e non omesse premura per giustificarsi con l'Imperatore, e mitigare il di lui rigore con le umiliazioni. Ma quello che sospese lo adegno della Corte Imperiale contro la Casa. Medici su l'Elettore Palatino in occasione del suo passaggio alla Corte di Vienna.

L'attaccamento sincero e l'amicizia cordiale che 1704

scarseggiava con esso in atti di paterna benevolenza, ma ritardava ancora quelle rimesse che gli compe-di C. tevano per giustizia. Questa situazione raddoppiava 1704 il suo malumore contro la Casa, e gli inspirava dei sentimenti di avversione e di dispetto contro il padre e il Fratello. Così esprimevasi egli con la sorella da Amburgo li 28. Dicembre 1703: Toccante gli avvertimenti conosco molto bene che ho bisogno di raccomodare i fatti miei, ma questo non si può fare senza danari, e l'economia, e l' ordine lo veggo sì strano là dove io potrei sperare il soccorso, che pare quasi più possibile volare che il concluder nulla. Se Ella non è informata la informò adesso, che da noi a Firenze non ci è quattrini, o almeno se ci sono, sono come gli spiriti, des quali tutti ne parlano, e nessuno gli ha visti, perchè non ci è Tedesco che sia stato a Firenze, che non dica che la Fortezza di Belvedere sia piena di milioni. Le mie prove sono che ci è di molti debiti che la Casa ha, presa tutta insieme ed ogni individuo della medesima in particolare, che ci è sempre di gran rumori quando si ha a pagare i debiti del Principe Ferdinando, eppure egli a Firenze conta, e gli si risiuta con paura come è stato di fresco. Una volta io chiesi una bagattella di diecimila fiorini per un ajuto straordinario, e S. A. mi rispose con belle parole; adesso siamo ridotti che con anche il con: tinuo ricordare resto addietro due o tre quartali delle mie pensioni ec. Il passaggio dell' Elettore per la Boemia doveva rimediare a tutti questi disordini; egli teneva dal G. Duca la plenipotenza per proporre gli opportuni rimedi, e dall'Imperatore la sacoltà d'impiegare in queste occorrenze l' autorità del suo nome. Il Principe era ritornato e-

to la Principessa avesse torto a non meritarsi alme-AN. no la di lui amicizia, e gli apparenti riguardi. L'di C' Imperatore e l'Imperatrice informati dei suoi tra-1705 vagli lo compatirono sinceramente, e condannarono la soverchia facilità del G. Duca nell'averlo impegnato ad un tal matrimonio. I Principali del Ministero fecero a gara per corteggiarlo, ed egli dopo aver corrisposto gentilmente a queste attenzioni si parti ben sodisfatto di tale accoglienza. Intraprese il viaggio verso l'Italia e dopo varj trattenimenti nelle primarie Città giunse finalmente ai primi di Giugno a Firenze. Quivi qual'altro figlio prodigo fu accolto dal padre con tutti i contrassegni di tenerezza paterna, e il Principe Ferdinando non omesse dimostrazione veruna per convincerlo del suo affetto. Ciascuno restò ammirato della disinvoltura e dei tratti di spirito di questo Principe, mentre l' opinione e la fama della di lui condotta gli aveano oscurato non poco la gloria. Egli si compiacque di smentire le opinioni della Corte con sar pompadei suoi talenti e delle cognizioni acquistate nei suoi viaggi; poichè non tutto l'ozio della Boemia era stato assorbito dalla dissipazione, ma non poca parte di esso era stata consacrata all'applicazione ealli studj. L'educazione ricevuta in Firenze gli aveva inspirato il genio, e la riflessione gli avea satto concepire l'amore della filosofia; perciò essendo in Germania godeva di portarsi frequentemente a conserire con Leibnitz, e coltivando in tal guisa l'intelletto sviluppava nelle conversazioni il suo spirito, e saceva ammirarsi universalmente. Alla Corte di Francia e a quella di Vienna avea saputo farsi distinguere per questi meriti, e nelle Corti della Germania che esso visitava frequentemente era sinAn. golarmente stimato e gradito. Ciò gli meritò che il di C. padre e il fratello condonandoli qualunque trascor, 1705 so compatissero sinceramente le di lui circostanze, e pensassero di proposito a provvedere al di lui solilievo. Egli fu ammesso alla confidenza delle angustie della famiglia, e fu richiesto dei suoi consigli; la sua presenza si rese utile al padre e allo Stato in tempo, che la morte dell'Imperatore Leopoldo facendo variare i sentimenti della Casa d'Austria verso quella dei Medici lo poneva in maggiori travagli.

## CAPITOLO NONO

- I Tedeschi esigono dal G. Duca delle esorbitanti contribuzioni. Il Principe Gio. Gastone si separa per sempre dalla sua moglie, che stava ostinata a non portarsia Firenze. Infruttuoso matrimonio del Principe Francesco Maria con la Principessa Eleonora di Guastalla. Disegna il G. Duca di restituire a Firenze l'antica sua libertà dopo l'estinzione della Casa Medici, e ne introduce il trattato con le Potenze marittime.
- revoluzione nel sistema politico dell'Europa. Gli alleati della Casa d'Austria secondati dal valore e dalla fortuna inferivano dei colpi mortali al predominio della Francia, e le armi di Luigi XIV. nou erano più accompagnate dalle vittorie. L'Arciduca Carlo non era più un Re di titolo, ma impadronitosi di Barcellona, della Catalogna, di Valenza, e della maggior parte dell'Aragona, accresceva i suoi possessi gloriosamente. Le sue armi poterono costringere il competitore Filippo V. ad abbandonare la Capitale, ed egli vi fu proclamato solennemente per Re delle Spagne. Gli Spagnoli erano perplessi a chi dei due Re si dovesse la loro obbedienza poi-

chè l'inclinazione di aderire a quello che avesse AN. potuto conservare l'integrità della Monarchia pre-di C. valeva allo spirito di partito. Il Duca di Molbo-1706 rough alla testa delli Anglo-Olandi dopo la vittoria di Ramigli conquistava rapidamente per Carlo III. la Fiandra, e tutta la superiorità dei Gallo-Ispani riducevasi unicamente all'Italia. Dominavano essi con forze molto considerabili parte del Piemonte, lo Stato di Milano, quello di Mantova, il Ducato di Modena, ed imponevano ai neutrali. Il Duca di Savoia era sull'orlo di perdere in una battaglia tutti i suoi Stati, e già il Duca di Orleans avea piantato l'assedio a Torino. Tanta preponderanza di forze saceva che anche la neutralità dei Principi Italiani restasse alterata, procurando ciascuno di guadagnarsi tacitamente il favore del vincitore. Desideravano essi che la Monarchia non restasse smembrata, ed apprendevano come satale alla lor libertà lo stabilimento di una nuova Potenza in Italia. L'esempio di due secoli gli convinceva che la Spagna ben contenta di non averli nemici teneva per massima di non attentare contro i loro Domini. Nondimeno la Repubblica di Venezia sosteneva con vigore la sua indifferenza, ma soffriva che le truppe dell'uno e dell'altro partito desolassero le sue campagne. Il Papa, temendo più delli Spagnoli che dominavano alle sue frontiere chedei Tedeschi lontani, attiravasi l'indignazione della Casa d'Austria con delli atti di parzialità per il Re Filippo, In equali circostanze ritrovavasi ancora il G. Duca allorchè la battaglia di Torino mutò l'aspetto delle cose d'Italia. Il nuovo Imperatore Giuseppe I., più attivo e risoluto del padre, benchè avesse le forze distratte al Reno contro i Francesi e in Ungheria contro i ribelli astretto a soccorrere il Duca di

ra e della slotta Inglese per astringerlo con la forza. An. Tutto ciò che si potè ottenere in questa occasione di C. dal Pallavicini si fu di trasferire a Milano la pratica 1706 di questo affare per trattarlo direttamente col Prinpe Eugenio e col Marchese di Priè, per quanto da persone vincolate e dipendenti dalla Casa di Savoja non vi fosse da sperare veruna parzialità per la Casa Medici. Una richiesta così ragionevole, e accompagnata dalle minaccie, pose il G. Duca nella massima agitazione, non solo perchè non vi era più altro ostacolo al passaggio delle truppe Tedesche in Toscana, ma ancora perchè, trovandesi per altre cause esposto ai risentimenti dell'Inghilterra, e minacciato dalla Regina Anna, temeva di attirare sulle sue coste la flotta trionsante di quella Nazione. Un Capitano di Nave Inglese, avendo violato la parola data al Governatore di Livorno nell'escire dal Porto di non offendere i Legni Francesi, era stato condannato a termini di Giustizia al rifacimento dei danni, e ad altre pene afslittive comminate dalle leggi del Porto. Assicurati i dannificati su per intercessione del Residente Britannico Blackwell liberato da ogni altra pena, ma portatosi a Londra, e dando il colore della più nera ingiustizia agli atti del Governo di Livorno, seppe talmente commovere la Nazione e la Corte contro il G. Duca, che la Régina ne domandò espressamente la reparazione, non senza minacciare delle ostilità contro il Porto in caso di denegarla. Potè Cosimo III. sospendere gli elfetti di queste minaccie con inviare a Londra un suo Gentiluomo in qualità d'Inviato straordinario per giustificare la sua condotta, ma non per questo gli riescì di conseguire la sicurezza per i suoi Stati. Una costituzione di Governo sempre fluttuante e agitata dallo spirito di partito, siccome faceva prevalere il

ti, e spedi intanto a Milano per reclamare al Prin- AN. cipe Eugenio contro l'esorbitanza delle domande; di C. su rimostrato che a forma delle tasse Imperiali le 1707 contribuzioni non avrebbero do vuto eccedere la somma di cinquantamila doppie; ma a queste giustificazioni su contrapposto che anche lo Stato di Siena era Feudo Imperiale. Trovò il Ministro del G. Duca preclusa ogni strada a produrre delle ragioni, e incalzato dalle minaccie di esecuzione militare, dovè finalmente obbligarsi al pagamento di centocinquantamila doppie. Tutto ciò che potè conseguire di grazia dal Commissario Imperiale si fu di esser fatto esente dai Quartieri d'Inverno, e di poter domandare alla Corte di Vienna la condonazione di un terzo di quella somma. Si tentò pertanto l'animo dell'Imperatore e dei principali Ministri, e non s'incontrò che opposizioni e durezza; ma assinchè questo modo di procedere non fosse appreso per una violenza su dichiarato che conoscendosi ben grave questa contribuzione il G. Duca ne sarebbe stato indennizzato al trattato di pace con la cessione dei Presidi dello Stato di Siena. La mediazione delli Olandesi non potè produrre a Cosimo III. miglior partito, sebbene operò che non sosse coartato a riconoscere con atti pubblici l'Arciduca per Re di Spagnu, semprechè il suo Ministro gli attribuisse questo carattere nelle occorrenze di nominarlo. L'universale sbigottimento dei Principi dell'Italia non gli lasciava altro mezzo per sostenersi che quello di soccombere ai voleri del vincitore. Una neutralità disarmata non poteva essere appresa dal più potente se non per la massima debolezza, e la contradizione dei loro particolari interessi non gli permetteva più di unirsi scambievolmente. Accrescevano questi mali le triste rislessioni sul novo sistema politico da

no nuovi ostacoli e dissicoltà, adducendo essa pri- An. ma il pretesto di sua poca salute, e poi quello di di C. esser necessaria la sua presenza in Boemia nel ca-1709 so che gli Svedesi, i quali si avanzavano verso quel Regno, occupassero le sue terre. L'Imperatrice, l'Elettore e il G. Duca reclamarono contro l'inosservanza delle promesse; proponendo varj mezzi per l'assistenza di quella amministrazione non ne ritraevano che nuovi pretesti, e una maggior pertinacia. I donativi, le larghe offerte e le studiate attenzioni del Principe non sacevano che renderla più ostinata nella negativa, e ormai pareva affatto perduta ogni speranza di poterla vincere. Si secero varie spedizioni di ministri e di Frati a Reichstatt, e giacchè l'onore e il dovere non la movevano, non si omesse di stimularla almeno per parte della coscienza con imputarle a grave peccato questa mancanza. E siccome tutto ciò non faceva che maggiormente impegnarla nella ostinazione, su creduto di darle l'ultimo attacco con impiegarvi l'autorità Pontificia. Fu inplorata pertanto l'assistenza di Clemente XI. in questo affare, e Sua Santità con un Breve ortatorio e amorevole le insimpò di corrispondere al desiderio di un vecchio suocero, e ai voti di una Nazione, e di dare con la sua docilità un edissicante esempio di pietà Cristiana, e di vera obbedienza al Vicario di Cristo. L'Arcivescovo di Praga e il Cappuccino di lei Consessore surono incaricati di cooperare con essa per porre ad effetto le Pontificie intenzioni, ma gli stessi prelesti e la medesima pertinacia tolsero ogni speranza di ottenerne l'intento. Tulte queste istanze la irritavano ogni giorno più, e protestavasi che non vi era forza che potesse rimuoverla dal suo proposito. Finalmente i Teologi Romani dimostrarono con abbonAn danti dottrine che recusando la Principessa di sedi C. guitare il marito incorreva in peccato grave, ed in 1707 conseguenza poteva il Papa astringerla con le censure. Ma prima di procedere ad un atto così risoluto volle Clemente XI. che l'Arcivescovo di Praga portandosi a Reichstatt le insinuasse amorevolmente di provvedere alla propria coscienza, e ritraésse dalla medesima la vera causa della sua ostinazione. Eseguì l'Arcivescovo i comandi del Papa, e giunto appresso la Principessa profittò di tutta quella impressione, che poteva fare sopra di essa il rispetto dovuto al di lui carattere, e l'autorevole me-Hiazione del Pontesice: non omesse esortazioni, insegnamenti e minaccie per rimoverla dalla ostinazione, e farle comprendere a quali pericoli esponeva la propria coscienza, e di qual peso aggravava l'anima sua dando causa alla estinzione di una Famiglia, e in conseguenza gl'infiniti mali, che questo accidente avrebbe potuto produrre ai popoli della Toscana. Tutto ciò che potè l'Arcivescovo conseguire da tante premure si fu che essa gli svelò l'interno del cuore: espose pertanto al Prelato il timore da cui era gravemente agitata di trovare a Firenze la morte, poichè era stata già minacciata di esservi condotta per sorza; esagerò l'odio e il disprezzo, che il Principe Gio. Gastone avea sempre dimostrato per essa, e lo assicurò che non essendo egli naturalmente in stato di aver successione non aveva rimorso alcuno di esser causa della estinzione della Famiglia; non potersi lusingare del tanto vantato affetto del suocero, perchè oltre ad avere egli stesso dato in questo genere di cose delli esempj poco edificanti, si era fatto sempre un dovere di compatire e scusare le irregolarità di suo figlio. Nondimeno per dimostrare con qualche atto

tità, e giustificare presso il Mondo la sua condotta, di C. dichiarò di contentarsi di recedere dai patti matrimoniali, e di obbligarsi a risedere e coabitare in Praga con suo marito sempre che potesse nell' Estate e nell' Autunno portarsi a visitare le sue terre, e che egli a forma del contratto matrimoniale contribuisse delle sue entrate per il comune mantenimento. Queste dichiarazioni, accompagnate da un profluvio di lacrime e da una apparente ingenuita, fecero breccia nell' animo dell' Arcivescovo, il quale adottando come giusti i di lei sentimenti fu causa che il Papa rigettasse le istanze del G. Duca e del Principe Ferdinando di procedere alle censure.

Bensi non su tralasciato alcun astro mezzo per 1708 obbligarla a portarsi a Firenze, e si ricorse particolarmente all'Imperatore. Recusò egli di sar uso dell'autorità, che gli competeva come Re di Boemia sopra la Principessa, ed offerì di rinnovare le sue amichevoli insinuazioni e l'esortazioni le più essicaci. Il Principe di Sultzbach zio della medesima, e in cui essa mostrava una singolar confidenza, fu incaricato di dar l'ultimo tentativo per espugnarla, ma neppure esso su più sortunato dell'Arcivescovo, e l'autorevole nome dell'Imperatore non su più essicace di quello del Papa. Ciò, siccome diede occasione al Ministero Tedesco di prevedere come certa l'estinzione della Casa Medici, così somministrò ancora la causa che fra i progetti politici da esaminarsi al primo trattato di pace si avesse in considerazione anche la successione del G. Ducato. Questa riflessione agitava maggiormente l'animo di Cosimo III., il quale ne vedeva più dappresso il pericolo per la disperata salute del

Toscana su creduta perciò necessaria; egli su richiamato per l'unico apparente pretesto di riconoscere di Ca ed ossequiare come Regina di Spagna la Principes-1708 sa di Wolsembutel, destinata sposa di Carlo III., la quale transitando per la Lombardia e imbarcandosi a Genova passava alla Corte di Barcellona. Quest' atto eseguito dal Principe considerato come naturalizzato in Boemia, e perciò suddito dell'Imperatore, credevasi che avrebbe addoicito le amarezze della Casa d'Austria contro il G. Duca seuza comprometterlo con Filippo V. Lasciò finalmente questo principe la Boemia per ristabilirsi costantemente in Firenze, ed eseguita la sua spedizione presso la nuova Regina su ammesso dal padre alla considerazione dei più gravi interessi dello Stato e della Famiglia. Perdute ormai le speranze della successione restava solo per ravvivarle l'unico compenso di accasare il Cardinale Francesco Maria, che fino a quel tempo ne aveva mostrato tutta la repugnanza. Il Principe Ferdinando avrebbe desiderato che s'intentasse a Roma la dissoluzione del matrimonio di Gio. Gastone, giacchè alcuni canonisti di quella Corte ne suggerivano i motivi legali, e il fatto smentiva le accuse che gli erano date dalla Principessa sua moglie; ma la lunghezza della causa e la poca disposizione nel Papa di ammetterla secero rivolgere tutte le speranze nel Cardinale.

Trovavasi il Cardinale de'Medici in età di quarantotto anni, ma la soverchia pinguedine e la salute debilitata da molti disordini facevano dubitare che anche questo tentativo dovesse essere inutile. Se questo pensiero si fosse eseguito allorchè si conobbe sterile il matrimonio di Gio. Gastone si sarebbe facilmente dato alla successione della Fami-

prerogative, e il perdere tante riguarde voli rendite An. per ridursi a sare il privato era per esso un sacri-di C. fizio troppo doloroso e il prendere moglie in quel- 1708 la età, e dopo una vita libera e disordinata, era troppo contrario alle sue inclinazioni. Il suo carattere sempre ilare e giocondo lo trasportava ai piaceri i più straordinarj, alla prodigalitá e ai capricci; sembravali troppo duro il variar sistema, e già prevedeva che una tal mutazione gli avrebbe accelerato la morte; nondimeno conveniva sacrificarsi per il bene dello Stato e della Famiglia, e su questi rislessi sinalmente si arrese. Il Papa e i Redi Francia e di Spagna gli permesserodi renunziare i Benefizi con riservarsi delle pensioni, e ottenue ancorara che il suo Cappello Cardinalizio fosse trasserito in Monsignore Salviati, soggetto equalmente grato alla Casa di Borbone e a quella de' Medici. Il solo riflesso di questa mutazione gli produsse la più tetra malinconìa, che su poi seguitata da una grave malattia, che sece temere di sua vita. Noudimeno non s'interruppero le premure di procurarli una sposa da cui potesse sperarsi la successione, e la di cui alleanza non implicasse la Casa Medici con veruna delle Potenze belligeranti. Fu questa la Principessa Eleonora figlia di Vincenzio Gonzaga Duca di Guastalla e di Sabbioneta giovine di ventitre anni, e dotata di una rara bellezza e della più slorida sanità. I diritti che si competevano a questa Famiglia sul Ducato di Mantova per la morte accaduta dell'ultimo Duca esigevano l'appoggio di una Famiglia, che potesse impegnare le Potenze a farle giustizia nel trattato di pace. Credè il Duca di Guastalla che l'Elettore Palatino e gli Olandesi amici del G. Duca ne avrebbero presotutto l'impegno e su questo riflesso condiscese facil-

cipe essendo il solo neutrale e accetto singolarmen- AN. te alle Potenze marittime reputavasi come disegna-di C. to mediatore alla pace. Questa qualità, siccome lo 1709 avrebbe posto in grado di sostenere i diritti e i vantaggi dei Principi, che avessero interesse nel nuovo trattato, perciò lusingavasi Cosimo III. di acquistarsi un Protettore, che gli facilitasse il conseguimento dei Porti dello Stato di Siena secondo la speranza datane dalla Corte di Vienna. Su questi riflessi volle fare ogni sforzo per obbligarselo e guadagnare la di lui amicizia con gli atti della più studiata attenzione. Incontrato ai confini dal Principe Gio. Gastone, dai primari Cortigiani di Cosimo giunse in Firenze alla metà di Marzo, ricevuto ed accolto dallo stesso G. Duca e dalli altri Principi della Casa Medici. Non si omesse diligenza e premura per divertire nobilmente questo Monarca, e i principali Gentiluomini della Città secero a gara per darli nelle proprie loro abitazioni dei trattenimenti con tutto quel sasto e galanteria che allora regnava in Italia. Una nobile emulazione di gentilezza fra esso e il G. Duca, e la stima che dimostrava per la Nazione obbligarono generalmente, l'universale a non trascurare veruna dimostrazione di rispetto e di gradimento. Quello però che più sorprese in questa occasione furono i frequenti colloqui del Re con una Monaca. Avea egli nel suo primo viaggio d'Italia concepito una ardente passione per una giovine siglia di un Gentiluomo di Lucca, prolungando per tal causa la sua dimora in quella Città; corrispose la giovine con egual tenerezza alle sue dichiarazioni, ma questo amore, lusingandola forse più di quello che permettevano le circostanze, le avea satto trascurare l'affetto di quelli che ambivano le sue nozze.

... T. IX. ,

suo fratello procedè il Principe Francesco a sposare di C per Procuratore la Principessa Eleonora in Guastal-1709 la. Ciò eseguito con le debite solennità si portò egli stesso in compagnia del Principe Gio. Gastone per riceverla ai confini, e condottala a Firenze su accolta dal G. Duca e dal Principe Ferdinando con le maggiori dimostrazioni di amorevolezza, e con le più vive speranze di conseguire da essa la successione tanto bramata. Non si secero in tale occasione dimostrazioni pubbliche, di allegrezza, ma il G. Duca e gli altri Principi secero a gara per contestarle ciascuno il suo particolare gradimento. La bellezza e la vivacità di questa Principessa risvegliarono in tutti insieme con l'ammirazione ancor le speranze, ma non così avvenne al Principe sposo, a cui toccava in parte a provare la fatale disavventura della Casa Medici nei matrimonj. Non era egli certamente di forma e di esteriorità tali da risvegliare amore in una donzella, ma non si attendeva però di esserne totalmente rigettato. Si attribuirono a modestia le prime repulse, ma si conobbe ben presto che quel contegno nasceva da una ferma e matura risoluzione disticile a superarsi. Fu duopo ricorrere alla mediazione dei Preti e dei Frati, e si rilevò che vegliava in essa il timore di contrarre delle malattie, che supponeva nel marito. S'implorò l'autorità paterna del Duca Vincenzio; si sece venire da Guastalla un Ecclesiastico tenuto in grande opinione di Santità e che era stato suo Confessore, ma tutto fu inutile, poiche non fece che renderla sempre più pertinace, e accrescere al Principe Francesco la tristezza e il rammarico di avere aderito a questo sacrifizio così fatale alla sua quiete e conservazione. Ed in fatti cominciò subito a declinare notabilmente la sanità di questo Principe, e si scoprirono delle minaccie

An d'idropisia. Anche il Principe Ferdinando su novadi C. mente assalito dalli accidenti, che lo condusssero 1709 quasi alli estremi, e la Corte e la Capitale non som. ministravano che oggetti di tristezza e sbigottimento. Una nuova esorbitante imposizione di venti per cento sopra qualsivoglia entrata di ciaschedun suddito pose in allarme tutto l'universale, che perdendo il coraggio di poter resistere a tanti gravami cominciò in parte a tumultuare, e a desiderare piuttosto la guerra che una oppressione così tranquilla e premeditata. Si accusava pubblicamente il G. Duca di debolezza e di vanità, gli si rimproverava l'inutile dispendio di una Corte fastosa, di tanti Frati che s'impinguavano col suo erario, e di tanti Cristiani convertiti che si alimentavano unicamente per questo titolo; calcolavasi l'esorbitanza delle somme che si spremevano dai sudditi con quelle che si pagavano per le contribuzioni, e si soffriva di malanimo di dover servire ai capricci di un Principe, che tentava di arricchire sulle miserie dei sudditi. Ciò gli rendeva insensibili a tante disgrazie della Famiglia Regnante, alle quali insultavano continuamente con delle satire e sediziosi libelli. Godevano perciò molti di vedere in angustie chi era causa dei loro mali, e non dispiaceva tanto in Toscana il vedere l'Italia abbandonata senza competitore alla discrezione dei Tedeschi. Non minore certamente era l'agitazione del G. Duca, a cui cresceva il timore di nuovi imbarazzi, poichè il Papa era stato costretto a riconoscere l'Arciduca per Re di Spagna, e i successi della guerra favorivano sempre più le armi dei Collegati contro la Casa di Borbone. Perduta ogni speranza di successione nella Famiglia prevedeva ormai che la sua libertà sarebbe stuta attaccata con quella stessa franchezza, con cui

era stato preso di mira il suo erario, e persuaso di An. essere in diritto di provvedere da per se stesso il G. di C. Ducato di un successore, si applicò totalmente a '709 procurarsi delli appoggi, e di mezzi per evitare qualunque forza.

Costretti i G. Duchi fino a questo tempo attesa 1710 la situazione della Toscana a prendere leggi dalla Casa d'Austria o da quella di Francia, prevedeva Cosimo III. che il gettarsi totalmente in braccio di una di esse gli avrebbe necessariamente attirato la guerra nel proprio Stato. Conosceva che l'una el' altra promeditavano questo caso, e ciascuna prendeva delle preventive disposizioni per il proprio interesse. Reputavasi comunemente che chiunque al tempo della estinzione della Casa Medici si sosse trovato in possesso dei Presidj dello Stato di Siena. avrebbe conseguito facilmente anche quello del G. Ducato. Possedevano i Tedeschi Orbetello ma restavano in potere dei Gallo-Ispani Lungone e Porto-Ercole; questi proponeva Filippo V. di depositarli in potere del G. Duca fino alla pace quando i Tedeschi avessero aderito a depositare nello stesso Principe anche Orbetello; ma le gelosia che essi aveano per conservarlo, e l'avidità di conquistare gli altri che rimanevano al Re Filippo diedero facilmente luogo a comprendere dove tendessero le loro mire. Nelle prime aperture di trattato, introdotte dalla stanchezza dei belligeranti a Gertruydemberg, il Ministro Imperiale risvegliò l'universale sorpresa con le tante premure per il conseguimento di questi Porti. Avvaloravano tali sospetti le voci, che si spargevano ad arte dai Ministri Tedeschi, di supposto testamento del G. Duca e del successore, già disegnato in un Principe di Baviera. Tutti questi riflessi sollecitarono Cosimo III. a

non potevano avere in considerazione se non quelle An. linee, che discendevano da Giovanni di Bicci pri-di C. mo fondatore della grandezza della Famiglia. Alla 1710 totale estinzione di queste venendo a cessare intieramente le disposizioni del lodo non cadeva più verun dubbio che la Repubblica di Firenze rientrasse nei suoi primitivi diritti di libertà, e che l'ultimo Regnante mediceo non potesse in coscienza e in onore intraprendere delle disposizioni in contrario. Stabilite queste massime, come le più coerenti alla giustizia, e le più confacienti alla prosperità dei popoli e alla gloria della Casa Medici, si passò a determinare i mezzi per assicurarne l'effettuazione.

La libertà di Firenze non poteva. esser meglio garantita che da una Repubblica, la quale non avesse interesse di dominarla. La sincera corrispondenza che gli Stati generali aveano sempre tenuta con il G. Duca, e l'affettuosa assistenza prestatali per addolcire in parte il rigore, che esercitava contro di esso la Corte di Vienna, lo indussero a comunicare a loro questa risoluzione prima che si facesse palese a veruno. Il Marchese Carlo Rinuccini Gentiluomo dei principali della Città su incaricato di portarsi in Olanda per concertare col Gran Pensionario Heinsius i mezzi di far garantire nell'imminente trattato la libertà di Firenze. Era questo Ministro dotato di particolari talenti, di maniere insinuanti, e di esperienza in trattare gli affari, acquistata con risedere per quattro anni alla Corte di Filippo V. Lo spirito di patriottismo animava tutto il suo zelo per eseguire con esattezza tal commissione; e il favore dichiarato dell' Elettrice Palatina gli assicurava l'intiera confidenza di Cosimo. Doveva colorire questa spedi-

An. zione il pretesto d'implorage l'assistenza delli Odi C. landesi per indurre la Corte di Vienna a desistere 1710 di opprimere il G. Ducato con sì esorbitanti contribuzioni, che maggiori forse non potevano esigersi da uno Stato nemico, ritrarre la promessa di non imporne per l'avvenire, e procurare la compensazione delle già pagate con rilasciare al G. Duca i porti dello Stato di Siena al trattato di pace. Alli ufficj delli Olandesi per così giusta domanda dovevano combinarsi quelli di tutti i Principi dell' Impero, i quali dalli Elettori di Magonza, Palatino, e di Hannover e dal Vescovo di Munster parziali amici di Cosimo erano stati impegnati a promovere i di lui interessi. Concorreva in questi sentimenti anche la Regina Anna, perchè mal soffrivasi in Londra che per togliere la Spagna a Filippo V. s'impiegassero le forze a conquistare l'Italia. Dopo avere scorso le Corti Germaniche, e animati tutti quei Principi a proteggere la causa di Cosimo III. passò il Rinuccini all'Haja per comunicare al G. Pensionario il piano stabilito per la successione del G. Ducato. Era ben facile che un Repubblicano applaudisse a questa risoluzione, e che si animasse con tutto l'impegno a promoverla: s'inalzarono sino alle stelle i sentimenti generosi del G. Duca, e su ammirata la rettitudine dei di lui pensieri nel volere restituire ai popoli quella libertà, che essi aveano sacrificata a favore della Casa Medici. Lodò la savia risoluzione di prevenire in tempo le dissicoltà che dovevano incontrarsi, e si accinse a prepararne le opportune disposizioni. Considerò che il Dominio di Firenze come libero e indipendente nou esigeva particolari riguardi, e che qualunque atto solenne che si sosse satto per renderli la libertà sarebbe stato garantito dalli Sta-

ti con tutto, l'impegno; ma non così poteva farsi An. dello Stato di Siena, e di quei Feudi, dei quali la di C. Casa Medici prendeva l'investitura, poichè per 1710 rapporto ai medesimi erano da considerarsi i diritti dei parenti più prossimi del G. Duca, e l'inevitabile necessità del consenso Imperiale per il loro passaggio. Restavano in grado più prossimo alla Casa Medici per parte di femmina la Casa Farnese, come discendente da Margherita figlia di Cosimo II e la Casa di Francia come proveniente da Maria de'Medici figlia del G.D. Francesco. La successione di Casa Farnese mancante di Maschi residuavasi tutta nella Principessa Elisabetta; e ben potevasi temere che tutte queste ragioni potessero una volta combinarsi insieme nella Casa di Francia. Rissettevasi che il so. le Dominio di Firenze dissicilmente avrebbe potuto sostenersi in Repubblica nella sua piccolezza, e che era necessario tutto lo sforzo delle Potenze marittime per impegnare l'Imperatore a investire la Repubblica di Firenze di questi Feudi. Queste riflessioni di politica e di convenienza non furono disgiunte da quelle d'interesse, che poteva risultare all' Inghilterra e all'Olanda con radicare in Toscana la libertà, vincolarsi con un trattato la nuova Repubblica, e assicurarsi nel Porto di Livorno un refugio alle loro navi, ed una comoda situazione per il commercio del Levante e del Mediterraneo. Ciò portò in conseguenza d'interessare in questo piano la Regina della G. Brettagna, e conferirlo segretamente con Milord Townsheud Ambasciatore Britannico all' Haja.

Se le determinazioni di Cosimo III. aveano me-1711 ritato l'applauso del Gran Pensionario risvegliarono nel Ministro Britannico tutta l'ammirazione; egli reputò che quest' atto avrebbe assicurato al G.

An. Duca l'immortalità del suo nome, e rissettendo ai di C. vantaggi, che le Potenze marittime avrebbero ri-1711 portato dalla libertà di Toscana, credè del loro maggiore interesse d'impegnarsi a sostenere con tutto il vigore così bella risoluzione. Rilevò parimente che non solo doveva moverle a questo il particolare loro interesse, ma doveva ancora spronarle la pubblica convenienza ed il giusto equilibrio; poiche apparivano ormai decise le mire della Casa d' Austria di assoggettarsi tutta l'Italia, ed esser necessario un freno per impedire la preponderanza per questa parte. Ma, per quanto però le potenze marittime avessero insistito su questo punto, non poteva persuadersi che gli Austriaci sossero per aderirvi, perchè già aveano dichiarato palesemente le loro intenzioni, e perchè il Ministero Imperiale si dimostrava sempre più animato contro il G. Duca. Ed in fatti si proseguiva ad esigere con più durezza l'esorbitanti contribuzioni, si distribuivano per gli Stati d'Italia i quartieri d'Inverno, come in Paese già conquistato, e alla sorza delle armi si aggiungeva anche quella della penna, pubblicandosi nelli scritti che tutta l'Italia era Feudo Imperiale. Avea il Rinuccini ripiene di clamori tutte le Corti della Germania, e già gli Elettori disegnavano di stabilire ai Feudi una più giusta matricola che regolasse per l'avvenire le contribuzioni. Non attendevansi più alla Corte di Vienna gli ossequi e le umiliazioni del G. Duca, e già trattavasi di astringerlo con la forza a riconoscere con atto pubblico l'Arciduca per Re di Spagna, e prendere da esso l'investitura di Siena. Gli ustici dell'Olanda e dell'Inghilterra sospendevano la forza aperta; ma l'indignazione di quella Gorte manisestavasi chiaramente per mezzo dei suoi Ministri. In tale

stato di cose non pareva sperabile che l'Imperato- An. re sosse per concorrere di buona voglia nel piano a- di C. dottato dai Ministri delle Potenze marittime, e mol-1711 to meno speravasi di potervelo astringere con farlo adottare al trattato di pace dalla Corte di Francia. Tendevano le mire di Luigi XIV. a sar succedere alla Casa de' Medici il Duca di Berry suo nipote, e già lusingavasi che nell' imminente trattato potessero prendersi in considerazione le sue ragioni affine di stabilire in Italia un equilibrio tra la Casa di Austria e quella di Borbone: credeva che le Paenze marittime si sarebbero più interessate per la Spagna e per l'Indie che per gli affari d'Italia, e non lasciava ufficj ed insinuazioni per indurre il G. Duca a concorrere in queste vedute. Tali prati che rinforzarono ancor davvantaggio, allorchè successe la morte del Principe Francesco Maria senza lasciar successione. L'idropisia sopraggiuntali avendolo privato di vita li tre di Febbrajo, tolse affatto al G. Duca ogni speranza di propagare la sua Famiglia. Il Principe Ferdinando era anch' esso indebolito dai frequenti accidenti, e il temperamento di Gio. Gastone non prometteva lunga durata; chi anelava a vedere in Toscana dei cambiamenti asseriva che fra tre anni sarebbero consunti tutti gl'individui di questa Famiglia. Tali circostanze impegnando i Ministri delle Potenze marittime ad assicurare preventivamente il destino della Toscana diedero luogo al Conte di Zinzendorff Ambascitore Imperiale in Olanda di rilevare i sentimenti di Cosimo III. su questo affare. Egli non avrebbe disapprovato che si rendesse a Firenze la libertà, ma non poteva consentire che la nuova Repubblica fosse investita dello Stato di Siena e dei Feudi Imperiali. Nondimeno la condiscendenza

An, quanto alla libertà di Firenze lusingava in parte di di C. poter conseguire anche i Feudi con qualche trat-1711 tato, allorchè un impensato accidente sopraggiunse a turbare tutti i disegui dei Collegati, ed apportò nel sistema politico d'Europa una totale variazione. L'Imperatore Giuseppe morì di vajolo li 17 di Aprile senza lasciare prole maschile: residuan dosi tutta la successione della Casa d'Austria nel Re Carlo III. era forza che egli abbandonasse la Catalogna, e che Filippo V. restasse al possesso della Spagna'senza competitore. Le Potenze marittime, che non volevano la Spagna e l'America sotto un Principe della Casa di Borbone, restarono sconcertate da questo contrattempo, che riduceva le cose quasi nella stessa situazione, in cui si trovavano alla morte di Carlo II. in tanta revoluzione d'interessi la libertà di Firenze restò sepolta nell'oblivione, e il piano di Cosimo III. soffrì la sorte comune di tanti altri disegni delle maggiori Potenze. Questo infausto avvenimento, sebbene confondesse le mire e gl'interessi dei Collegati contro la Casa di Borbone aprì però la strada a sar cessare una guerra, la più sanguinosa che vanti l'Istoria, e su l'epoca di un nuovo sistema politico nell' Europa.

## CAPITOLO DECIMO

Idea delle massime e del Governo di Cosimo III. Alterazione dei costumi e del carattere nazionale. Decadenza universale delle arti, delle scienze e del gusto. Impoverimento del Principe e della Nazione, e sconcerto totale della pubblica amministrazione.

Il regno di Cosimo III. dai suoi principi fino a questo tempo forma l'epoca la più memorabile della

decadenza della Casa Medici e della prosperità del An. G. Ducato. Le revoluzioni d'Italia aveano contri di C. buito a ingrandirla quando per ingrandirsi era ne-1709 cessario del vigore, e di esporsi alle vicende della sortuna; ma subito che adottò il sistema di applicare unicamente a conservarsi, e ad evitare il cimento dell'armi corse la sorte comune delle altre Potenze d':Italia, e la sua disarmata neutralità la ridusse a ricever leggi da tutti. L'autorità e la grandezza dello Stato e della Famiglia cominciarono a declinare sensibilmente allorche sulle rovine della Monarchia di Spagna acquistò la Corte di Francia il predominio nell'Europa. Il genio e l'avvedutezza di Ferdinando II. aveano saputo opporsi con prudenza a questo rovescio di fortuna, e sostenendo con gloria il grado e la dignità ereditati dai suoi maggiori, potè sursi ammirare dalli Oltramontani, e rispettare dagl' Haliani; ma non così avvenne del successore, il quale, affatto privo di quel genio che anima i Principi a meritarsi la vera gloria, andava in. traccia artifiziosamente di quella opinione, che appaga solo gli spiriti deboli preoccupati principalmente dalla vanità e dall' orgoglio; perciò una politica bassa ed artifiziosa fu sostituita alla vera ragion di Stato, ed i Ministri che risedevano alle Corti Estere dovevano affaticarsi più per appagare la curiosità del Principe che per suggerirli le giuste misure di proporzionarsi secondo le circostanze. Un Consiglio composto di Cortigiani, che adottavano per massime di Stato le passioni del Principe, non poteva suggerirli i mezzi sicuri per sostenere la sua grandezza. Ferdinando II. avea procurato di allontanare dalla Corte le massime delli Spagnoli: Cosimo III. le adottò ciecamente, ed accolse per veri principj di buon Governo quelli, che appunto era-

e soggetto alli abusi. Cosimo III. allontanò quasi del Antutto i Segretari dall'esercizio del Governo interno, di C. quale trattava da per se stesso con i Capi dei Dica-1713 steri, e gli ridusse quasi unicamente al maneggio delli affari esteri e della Corte. Perciò quanto crebbero di autorità i Ministri, altrettanto decaddero i Segretari, e non essendovi chi più avesse inspezione sulla totalità del Governo, niuno di essi potè risplendere singolarmente sopra delli altri. Questo sistema favorevole a tutti quelli che partecipavano delle Magistrature fu quello che concilió al G. Duca l'attaccamento dei più potenti, e lo sostenne in tempo che il popolo e la plebe lo detestavano.

Fra i Ministri che secero più onore a Cosimo III. per i propri loro talenti risaltarono specialmente il Conte Magalotti, e Apollonio Bassetti ambedue educati ed istruiti nella vecchia Corte di Ferdinando II. Sono abbastanza note le vicende del primo, il quale, sebbene avesse contratto con Cosimo la più intima confidenza al segno di parteciparli fino per lettera lo stato di sua coscienza, nondimeno decadde dipoi dal savore. Egli servi sinche visse di Consigliere; ma allorchè i suoi consigli si doverono proporzionare alle inclinazioni del Principe e unisormarsi a quelli dei Cortigiani, la gloria di questo Ministro restò confusa con quella delli altri; ma sebbène sosse privo del savore del Principe, i suoi talenti già noti ai più culti personaggi dell' Europa riscuotevano da per tutto l'ammirazione. Il Bassetti all'opposto giunto al grado di Segretario intimo del G. Duca, e godendone tutta la considenza e il favore, non solo seppe garantirsi dalle vicende comuni a tutte le Corti, ma potè sinchè visse conservarsi la stima e l'amore del suo Sovrano. Figlio di un Cocchiere del Cardinale Gio. Carlo era stato d'al-

lu beneficenza di quel Principe assistito per istruirdi C. si in tutte le scienze, o rendersi atto al servizio del-1711 la Casa Medici. Egli se ne valse nel ministero di Segretario, ed essendo morto su dal G. Duca Ferdinando II. assegnato per lo stesso servizio al Principe Cosimo. Seguitando questo Principe nei suoi viaggi potè persezionare le cognizioni e sarsi strada più sacilmente alla gloria; vincolato distretta amicizia col Magalotti era fra essi una emulazione di studio e di spirito, e le loro samiliari corrispondenze provano bastantemente quanto in essi potesse il desiderio delle cognizioni e l'amore della virtù. Era il Bassetti ammirato per la sua facondia, e le sue lettere erano accolte da per tutto come un modello di stile e di buon gusto nel trattare la lingua Toscana; dedito alli studi dell'antiquaria avea prosittato della samiliarità che teneva col Noris per sormare una raccolta dei monumenti più rari di antichità degna di qualunque gran Personaggio. Si acquistò questo Ministro gran reputazione per tutta l' Italia, e ad esso attribuivasi il merito delle più lodevoli risuluzioni di Cosimo. Morì egli li 23 di Aprile 1699 e non avendo congiunti lusciò erede il G. Duca, sostituendo a esso il Capitolo di S. Lorenzo di cui era Canonico. Valevasi Cosimo III. del Bassetti per esercitare la corrispondenza con le Corti e con i personaggi qualificati, e la vanità gli saceva apprezzare i di lui talenti; ma nel Governo, sicconue amava la cieca dipendenza e l'adulazione, era hen disticile che gli uomini di genio e di grau vedute putessero incontrare la sua estimazione. Per questa causa potevano più in esso i falsi consigli delli adulatori e dei Frati che le mature riflessioni dei suoi Ministri; molte leggi di questo tempo risentono il carattere di chi promovevale. Un dispotismo irragionevole misto di crudeltà e di avarizia, AN. velato dalle apparenze di Giustizia e di Religione, di & faceva il carattere di questo Governo; una sover-1714 chia deserenza per i potenti opprimeva il popolo, e dava luogo a molte ingiustizie, e una inconsiderata connivenza per gli Ecclesiastici turbava tutto l'ordine della civile società. L'Italia tutta rimproverava al G. Duca questi disetti, ma le adulazioni lo rendevano sordo ai lamenti, e pertinace ai rimproveri. Le disavventure del Cavaliere Acciajoli con la Dama Mormorai discreditarono affatto il G. Duca per tutta l'Italia, perchè la serie delli avvenimenti somministrando molti atti di oppressione per quelli infelici non fu publicato verun documento, che giustificasse la di lui condotta.

Il Cavaliere Roberto Acciajoli primogenito di sua famiglia era un giovine cui l'educazione conveniente al rango che teneva nella Città, ed i lunghi viggi, aveano inspirato maniere nobili, e sentimenti, elevati che lo distinguevano dai suoi eguali.La servitù da esso acquistata con la Dama Elisabetta Mormorai, ultima della sua famiglia e moglie del Capitano Giulio Berardi divenne amore subito che mancò di vita il di lei marito, e ciò sece credere che i due amanti inclinassero a stringersi in matrimonio. La modestia e la virtù combinate con la bellezza qualificavano i meriti della Dama, e la gentilezza e lo spirito rendevano amabile il Cavaliere. Le loro samiglie erano eguali di rango se non di sacoltà, mà il Cardinale Acciajoli zio del Cavaliere ambiva a fare in Roma un parentado, che gli procurasse un partito, e gli facilitasse la strada per salire al Papato. Temendo pertanto le conseguenze di questo amore procurà di frastornarlo prima con le lusin-

T. IX.

liere una circolare ai Cardinali accompagnando a Am. ciascuno i documenti, il fatto e le allegazioni, re-di C. clamando la violenza, e implorando giustizia da 1714 essi e dal futuro Pontefice. L'Italia tutta prese interesse in questo avvenimento, e mostrò compassione per questa coppia inselice, e tutti esclamavano centro la prepotenza del Cardinale, e l'ingiustizia di Cosimo III. Il Cardinale tentò di giustificarsi col Sacro Collegio con imputare di questa prepotenza i suoi parenti in Firenze, ma nondimeno perdè assai di riputazione, e gli su troncata la strada al Papato. Il G. Duca s'irritò di esser diffamato per un Principe ingiusto e ligio di un Cardinale, e determinò seco medesimo di vendicarsi di così ardito procedere di un suddito verso il suo Principe; ma per meglio eseguire la sua vendetta prese il partito di dissimulare e pose la Dama nella intiera sua libertà. Essa volò a raggiungere il suo sposo a Venezia dove la libertà gli accrebbe il coraggio per tollerare i mali della persecuzione e della miseria. Divenuti in quella gran Città l'oggetto della compassione di tutti, e l'argomento delle diffamazioni contro il G. Duca e il Cardinale Acciajoli, non tardò molto la persecuzione a farsi più forte con esser richiesti formalmente a quella Repubblica col titolo di aver mancato del dovuto rispetto e obbedienza 'al loro Sovrano. Ciò obbligandoli a cercare altrove un più sicuro rifugio determinarono di trasferirsi nel cuore della Germania, lusingandosi di non esser colà raggiunti dalla indignazione del G. Duca; ma la doro fatalità volle che fossero prevenuti dalle diligenze di esso e dei parenti, congiurati contro di loro, e che fossero arrestati a Trento sotto mentita spoglie di Frati. Condotti in Toscane, il Cavaliere fu condannato a vivere eternamente rinchiuso nel-

fra quelle famiglie le conciliava solo nel sentimento di detestare la violenza, che le era satta, e gli di C. autori di essa. Quindi è che i Frati divenuti gli ar-1711 bitri dei matrimonj e delle famiglie esercitavano sopra i popoli una autorità senza limiti, dispensando fortune ai loro aderenti, e perseguitando tutti quelli, che mostravano qualche renitenza a sottomettersi al loro arbitrio. Sotto colore d'invigilare alla pubblica morigeratezza indussero il G. Duca nel 1691 a ordinare con Legge che ad oggetto di evitare gli amoreggiamenti non potessero i giovani sotto certe pene entrare in case, dove fossero zittelle. Per quanto questa legge corroborasse l'autorità dei Frati, e gli rendesse necessarj per trattare matrimonj, nondimeno tali e tante furono le vessazioni che produsse, e gli sconcerti che ne derivarono che fu forza di revocarla dopo cinque anni. I delitti, gli eccessi e le atrocità si rendevano frequenti e familiari per tutto lo Stato, e i popoli, oppressi ed angustiati da questa severa Inquisizione di costumi, eleggevansi di vivere sotto altro Cielo piuttosto che sottomettersi alle censure di così malintesa giustizia. E tanto più gl'irritava questa dura maniera di procedere mentre vedevano che i Frati autori della medesima, non solo esercitavano impunemente la scostumatezza, ma si punivano le donne, perchè gli aveano sedotti, ed essi erano considerati come innocenti colombe insidiate dall'altrui malignità. In tal guisa autorizzandosi dal Governo l'ipocrisia ne successe la falsità dei costumi, e della pubblica educazione, la quale tutta intenta a dirigere gli atti esteriori trascurò affatto di coltivare gl'interni sentimenti del cuore. Questo spirito invase i molti stabilimenti di educazione pubblica eretti in questo tempo nel G. Ducato. Cosimo III. fu zelantissimo

cipe per fondare e nobilitare delle Chiese, per in- AN. viare suntuosi donativi ai più venerati Santuari del di C. Cattolicismo, somministrar somme ai missionari 1714 dell'Asia e dell'Affrica, e sostenere alla Corte con siguardevoli pensioni un infinito numero di convertiti. È indicibile con qual trasporto egli esercitasse il suo zelo per le conversioni, e con quanto dispendio richiamasse apparentemente alla verità da ogni setta delle persone; si procedeva a Livorno con gli Schiavi Barbareschi fino alla forza; il che dando motivo alle Reggenze d'Affrica di sure altrettanto con gli Schiavi Cristiani gli attirò per tal causa delle gravi riprensioni da Luigi XIV. e dal Redi Spagna. Promoveva segretamente le missioni nei Paesi protestanti della Germania e del Settentrione, e teteva espressamente in Amburgo un Residente, assinchè di concerto col Vescovo Stenone s'impiegasse melle conversioni, e provvedesse i Proselitidell'opportuna assistenza per portarsi in Italia. Teneva dei segreti corrispondenti alle Corti dei Principi Protestanti per insinuarli di abbracciare il Cattolicismo, ed avea potuto per tale effetto introdurre dei trattati con quelli di Bareith e di Holstein. Molte si afsaticò per tentare di riunire la Chiesa Greca Moscovita a quella di Roma con farli accettare il Concilio di Firenze; ma specialmente s'internó con tutto l' impegno negl'interessi dei Cattolici d'Inghilterra e d'Olanda. Molto operò per vincere l'incredulità di Saint Evremond, presso del quale non omesse attenzioni, persuasione, donativi, e l'insistenza dei suoi Ministri. Ciò, siccome gli conciliava la venerazione e la stima delli Ecclesiastici, così avvalorava sempre più la di lui autorità alla Corte di Roma, che sacilmente gli accordava delle sodisfazioni in occasione di promozioni, e di veganze di Benefizi. Ed

89

dalla Toscana; ma riscaldandosi nondimeno la con-An. troversia divenne un piacevole argomento di passa di C. tempo per i Letterati d'Italia. Giò non ostante il G. 1711 Duca si elesse questi Santi martiri per suoi speciali avvocati, e ogni anno in occasione della loro festa che cadeva nell'Estate, si portava formalmente in Mugello come a un sacro pellegrinaggio, ed esercitava per più giorni in tal luogo gli atti della devozione e della pietà.

Tale essendo il carattere di Gosimo III. non è meraviglia se mentre gli Esterì lo deridevano i sudditi lo detestavano. La miseria gli poneva in angustie, e la durezza del Governo gl'inspirava la disperazione: i delitti erano frequenti, e per lo più accompagnati dalle atrocità, e i supplizi erano divenuti assai samiliari: il G. Duca era inesorabile con i miserabili, voleva nei processi la celerità, e nei supplizi tutto l'apparato per incutere dello spavento; era assai vigilante per ritrovare i colpevoli, ma non si applicava a prevenire glieccessi. Nel 1680., ad oggetto di conseguire una maggior prontezza nella spedizione delle Cause criminali, tolse al Magistrato delli Otto l'ordinaria giurisdizione, ed eresse una Ruota criminale, la quale non corrispondendo poi alle sue espettative su abolita nel 1699. Questo nuovo Tribunale sacendo eseguire le sentenze per le piazze e per le strade della Città avea sparso universalmente il terrore: il popolo fremeva, ma i potenti trionfavano, perchè per essi vi era sempre speranza alla grazia. Era opinione comune che il G. Duca trovandosi per lo più esausto di danari desse luego ai potenti di redimersi con l'oro dalle condanne, nel modo appunto con cui avea reso venali le cariche dello Stato. Le principali cariche dell'amministrazione conserivansi al maggiore offerente, e

nalmente un decreto, per cui ciascuno Ecclesiasti- AN. ce secondo la quantità e qualità dei Beni che pos-di C... sedeva era tenuto a pagare la quarta parte in pro-1711 porzione di quello che paga sse ciascuno dei laici; su però imposta la condizione che l'esazioni si sacessero da persone Ecclesiastiche, e che in tal caso cessasse per i laici qualunque genere di esenzione. Ma questa forma, ritrovata impraticabile, e male adattata alla costituzione economica del G. Ducato accrebbe la consusione, e su necessario ricorrere a nuovi mezzi. Finalmente su proposta ad ogni Clero una transazione per una somma, che dopo essere-concordata, divenne esigibile l'anno 1703, Questo metodo, ritrovato il più semplice e meno litigioso, su poi proseguito nelle successive contribuzioni.

Profittarono gli Ecclesiastici di tal compiacenza, non solo per esimersi dalle gravezze, ma ancora per guadagnare autorità e giurisdizione nel G. Ducato. Il Tribunale dell'Inquisizione, estendendo insensihilmente i limiti della sua autorità, competeva con la Giurisdizione del Principe. Nel 1689 essendo stati arrestati a Siena con armi proibite alcuni samiliari di quel Tribunale, il Frate Inquisitore procedè all' assione dei monitori contro i Ministri del G. Duca, intimando loro la scarcerazione e la consegna dei prigionieri. Reclamandosi a Roma contro l'insulto su corrisposto con pretendere dal G. Duca una reparazione per l'ingiuria satta al Sacro Tribunale, e si affissero alle porte della Basilica di S. Pietro le cîtazioni ai Ministri per comparire, e giustificare di avere obbedito ai monitorj. A questa violenza si opposero con la penna i canonisti Toscani per provare la nullità delle censure, e i teologi di Cosimo III. impiegerono tutte le loro sottigliezze per dimostrare

carattere di agente un uomo il più destro ed insi- An. nuante, che trapassato per la carriera dei più fini di C. artifizi di quella Curia era finalmente giunto al gra-1710 do di Ministro di un Principe, e di considente di due Pontesici. Era questi Anton Maria Fede nato sulla Montagna di Pistoja, che esercitando in Roma la professione di Procuratore avea servito in qualche causa il Cardinale de Medici, da cui su proposto al G. Duca. Non mancava a costui l'ipocrisia, la sfrontatezza, l'intrigo e l'adulazione per meritarsi la confidenza di Cosimo, e sapendo alternare opportunamente l'orgoglio, e una apparente modestia guadagnossi con la sua esteriorità la stima e l'opinione della Prelatura; vile adulatore dei Cardinali promoveva i loro interessi presso di esso e si rendeva in tal guisa autorevole per conseguire delle grazie. Divenuto intimo d' Innocenzio XII. e savorito da Clemente XI., rendendosi potente ed esigendo il rispetto universalmente, era divenuto l'oggetto della osservazione di tutti, che, non riconoscendo in esso se non artifizio, e falsità, de sumevano dal di lui carattere la debolezza del Principe che lo favoriva. Ciò faceva l'argomento di piacevoli passatempi, e animò la penna di Girolamo Gigli a farne il ritratto nei suoi gazzettini,

Con l'opera di questo Ministro avea potuto Cosimo III. dominare assolutamente in Roma nel Pontificato d'Innocenzio XII. e nei primi anni di Clemente XI. e in conseguenza rendere dei rilevanti servizi a molti Principi della Germania, che ad esso ricorrevano nelli affari più urgenti che avessero coi Pontefici. Quest' aura di autorità, combinata col fasto che ostentava al di fuori, gli conciliava il credito di essere il primo Principe dell'Italia; tale opimione, acquistata prima in Germania, e coadiuvata

appagare le sue voglie ad ogni richiesta. Fu sorte per An. la Toscana che questa vanità non si limitasso alli di C. nomini solamente, e che si estendesse ancora alle 1711 piante. Non fu trascurata diligenza nè omesse dispendio veruno per attirare in Toscana e rendere proprie di questo suolo le piante più utili e deliziose che altrove si conoscessero; si procurarono per ogni parte dei frutti, dei vitigni e dei fiori per arricchirne i Giardini Medicei, e propagarne da per tutto la coltivazione. Il G. Duca vi si occupava con trasporto particolare, e le sue piantazioni si ammiravano, e s'inspirava nei privati l'emulazione per imitarlo. Egli avea talmente accreditato i suoi vini che tutti i Sovrani ambivano di averne, ed egli si saceva un punto di vanità il trasmetterne a tutte le Corti, e a tutti i personaggi di qualità con i quali teneva corrispondenza. La Regina Anna, che molto compiacevasi di questa attenzione, procurò ai vini Toscani un facile smercio nell'Inghilterra. Tanto fasto sarebbe stato perdonabile a Cosimo III., se a questo avesse corrisposto una migliore amministrazione.

Dopo che le pubbliche calamità aveano posto Ferdinando II. in necessità di aggravare lo Stato di debiti per riparare ai mali dell'universale avea saputo proporzionare alle circostanze il suo trattamento e la Corte in forma da non raddoppiare egli stesso l'aggravio ai suoi Sudditi. Queste misure non furono adottate da Cosimo III., che anzi dissipando in breve tempo tutte le rendite ordinarie del G. Ducato, dovè ricorrere a far nuovi debiti per sostenersi in quel fasto, in cui si era già collocato fin da principio. Sopraggiunsero dipoi le contribuzioni, le quali somministrando un giusto motivo d'imporre su i popoli diedero luogo a ritrarre da essi delle somme

## LIBRO NONO

## CAPITOLO PRIMO

Muovo piano di Cesimo III. per ordinare la successione del G. Ducato. Ricorso al Collegio Elettorale per conseguire un nuovo regolamento sulle contribuzioni. Disposizioni prese contro le Potenze per far succedere l'Elettrice all'ultimo maschio della Famiglia. Morte del Principe Ferdinando. Atto del Senato Fiorentino per abilitare l'Elettrice a succedere.

Siccome la morte dell'Imperatore Giuseppe sconcertando tutte le mire dei Collegati contro la Casa An. Borbonica variava totalmente il sistema del dise-di C. gnato reparto della Monarchia di Spagna, così varisado ancora gl'interessi di tutti fece sospendere le deliberazioni di Cosimo III. sopra la successione della Toscana. Vedeva ormai l'impossibilità di riznovere Filippo V. dal possesso di Spagna, e che l'Italia sarebbe abbaudonata in piena balía del Re Carlo; in esso non dubitavasi che sarebbe collocata dalli Elettori la dignità Imperiale, e considerava che dalle di lui leggi sarebbe stato forza il dipendere. Rifletteva dall' aktro canto che il rendere ai Fiorentini la libertà sacea smembrare da quel Dominio lo Stato di Sieva e i Feudi della Lunigiana, e formava una Repubblica debole, vacillante, incapace di godere della libertà, ed esposta a divenir preda del primo aggressore. La Casa Farnese poneva in campo le sue ragioni, il Papa ambiva a incorporare nella sua Famiglia il Gran Magistero dell'Ordine di S. Stefano, e gl'Imperiali avanzavano

An. ormai scopertamente delle proposizioni per asserire di C. che anche Firenze era suggetta all'Impero. Tutte 1711 queste contrarietá d'interessi non essendo conciliabi-. li non solo col proposito d'instituire la nuova Repubblica, ma neppure con la sicurezza dell'ultimo Dominante, conveniva applicare con maturità per evitare la forza, e risparmiare allo Stato ed al Principe il tristo spettacolo di una guerra per la divisione della preda. In questa perplessità vedendo di non poter devenire a veruna deliberazione pensò di attender l'esito della pace universale, lusingandosi di potere con più accertate misure provvedere alla quiete e alla sicurezza della propria Famiglia e al successivo Governo dei popoli. Egli benchè settuagenario si lusingava del suo vigore, e di due figli che gli restavano il Principe Gio. Gastone il più giovine facea sperare un lungo tratto di vita da prese. der tempo a risolvere. Assicurato di non ricever di sturbo nè violenza voleva esser lasciato in libertà di disporre a suo talento della Sovranità di Toicana. Così alti desideri con sì piccole forze non erano certamente proporzionati alle circostanze, e i suoi Consiglieri ben dimostravano quanto poco conosces+ sero la situazione attuale dell' Europa. Doveasi nel' l'imminente trattato oltre il reparto delli Stati della Monarchia stabilire ancora le indennizzazioni, e le compensazioni per quei Principi che erano stati danneggiati dalla guerra, o ai quali competevano dei diritti evidenti su qualche Provincia. Al Duca di Savoia non erano state pienamente adempite tutte le promesse, il Duca di Lorena domandava l'indennizzazione per il Monserrato, e quello di Guartalla produceva i suoi diritti alla successione di Mantovat Luigi XIV. aspirava a incorporare la Lorena; e la Corte di Barcellona disponendosi ad abbandonare

h Spagna rivolgeva tutte le sue mire a fatsi grande An. in Italia. La Potenze marittime dovendo lasciare in di C. possesso della Spagna Filippo V., volendo avere nel 1711 Re Carlo una Potenza che potesse da per se sola far fonte alla Francia, era facile che gli averebbero merificato l'Italia. Questi riflessi avrebbero dovuto moovere Cosimo III. a non perder tempo a deliberare e sar garantire le sue deliberazioni al trattato di pace; le Potenze belligeranti ormai esauste e stanche di proseguire la guerra non si sarebbero oppoete, e forse con questo mezzo si sarebbe assicurato per sempre la quiete e la libertà. Ma tanta celerità non combinava con gl'interessi dell'Elettrice, la quale voleva rendersi l'arbitra di questo affare; benchè maggiore di età del Principe G. Gastone, lusinprasi nondimeno di sopravvivere a tutti della Famiglia, e potere in conseguenza disporre della Sowranità, non meno che delli allodiali. L'ossequio e l'adulazione l'aveano resa l'arbitra del cuore del padre, e già da gran tempo dirigeva da Dusseldorsf dispoticamente le di lui operazioni; il primo piano dinstituire una Repubblica portava in conseguenza il sostenere la totale esclusione delle femmine, e perciò era incompatibile con quello di comprendeze l'Elettrice dopo l'ultimo maschio. Si variarono le idee, e si adottò per massima la contradizione di escludere le femmine, ma di volere l'Elettrice con le intiera libertà di disporre per dopo di essa.

Ridotta pertanto la pratica ad assicurare l'integrità della successione nella Elettrice su opinato che il tempo e le circostanze averebbero somministrato occasioni più savorevoli per gettare i sondamenti stabili per la nuova Repubblica; o per adottare qualche Principe cadetto di Famiglia accetta e congiunta alla Casa Medici, assinchè ereditasse dalla mede-

il Rinuccini presso tutti i Ministri delli Elettori la An. violenza che si faceva al G. Duca esigendo dai snoi di C. Feudi un'annua contribuzione che di gran lunga su- 1711 perava l'annua rendita dei medesimi; che a tante ragioni addotte al Commissariato Imperiale in Milano non si dava altra replica se non che così esigeva la necessità; essersi pagato in quattro anni sopra trecentomila doppie, aver dovuto trovare a cambio il danaro col rigoroso interesse di dieci per cento, e finalmente per esimersi dalla esecuzione militare aver dovuto il G. Duca ipotecare le più preziose sue gioie; non esservi legge che potesse giustificare un così arbitrario procedere, quale siccome appoggiavasi su i diritti e consuetudini dell' Impero, così doversi dall'Impero medesimo stabilire una giusta e proporzionata regola di contribuire secondo la giustizia e le forze, e non secondo l'arbitrio: Fu rimostrato che l'Imperatrice Reggente, e i Ministri Austriaci sordi alle querele del G. Duca insistevano a Milano a nome del Re Carlo non solo per L'esazione del già tassato, ma anche per tassare le contribuzioni delli anni avvenire. Tali rimostranze dopo essere state insinuate singolarmente a ciascuno furono dipoi ridotte in una memoria indirizzata al Collegio, e l' Elettore di Magonza s'incaricò di proporla. Per quanto gli Ambasciatori di Boemia insinuassero al Collegio la massima di non prendere in esame gli affari d'Italia per non ritardare l'elezione, nondimeno questa dimanda di moderare le contribuzioni interessando tutto il corpo dei Principi su creduto che meritasse delle considerazioni; bensì compresero che in essa trovandosi inviluppati i diritti dell' Impero sul Dominio di Firenze non conveniva ammettere la richiesta separazione e singolare tassazione dei Feudi, essendo tale operazio-

quando ancora il vero oggetto di questa spedizione AN. fosse stato quello dei Porti, già prevedeva che que-di C. ste truppe syrebbero dovuto prendere nello Stato 1711 di Siena i quartieri d'Inverno; ciò oltre ad accrescere la desolazione dei popoli avrebbe obbligato aucora il suo erario a supplire alle spese occorrenti, e tutto per dar mano alla Casa d'Austria di coartarlo nelle deliberazioni per la successione. Fd in satti entrarono nel G. Ducato le truppe Tedesche alla metà di Novembre, e su sorza il somministrar loro viveri, foraggi e danaro, ed assisterle per il passaggio dalla Lunigiana fino alle Maremme di Siena; il pretesto di attendere da Napoli le artiglierie le obbligò a prendere i quartieri d'Inverno; e il G. Duca si trovò inaspettatamente inspegnato in un dispendio gravissimo. Mancante di provvisioni dove provve. derne dalli Stati circonvicini, e privo di danaro dovè manomettere l'oro è l'argento della sua Guardaroba. A questo punto l'avea condotto la sua debolezza, e l'inconsiderata ambizione dell'Elettrice sua figlia; poichè uon tardò molto a venire in cognizione che l'assedio dei Porti non era l'oggetto principale della spedizione di Zumiunghen, e che alla Corte di Vienna teneasi per certo un trattato che diceasi intavolato dall' Elettore Palatino tra la Francia e il 6. Duca per cui si chiamasse alla successione il Duca di Berry, e si offerisse per sicurezza di ammettere guarnigione Francese in Livorno. Si ebbe ricontro che il Generale era incaricato di stare in osservazione di qualunque movimento, e nel caso di vedersi eseguire questo trattato profittasse della mala contentezza dei popoli contro il G. Duca perimpedirne l'effetto. Questi successi siccome agitavano all'estremo l'animo di Cosimo III. così lo distraevano ancora dal prendere il miglior consiglio; egli

Sonificate da Sua Maestà Cesarea alla Reule Al-**Lezza del Signor G. Duca ventimila doppie, e che LiC.** intanto quello che vien somministrato alle truppe 1712 Cesaree nel Fiorentino resti defalcato dalle sud-Lette contribuzioni del 1711, che sono ancora da pagare. All'incontro si prometteva la prefata Maestà Cesarea che il prefato Signor G. Duca non farebbe, e non permetterebbe si facesse nessuna disposizione delli Stati che possiede invantaggio dei 🖆 nemici suoi e della sua Casa di Austria, o contro gl'interessi della medesima, mache piuttosto sia per pensare così presentemente come per il futuro con potere unire l'interesse della Casa di Toscana con quella d'Austria, mentre in seguito di ciò Sua Maestà Cesarea sarà contenta di concelere allora all'Altezza Elettorale della Serenissima Elettrice dei sotto diversi titoli alli maschi della Casa di Toscana finora concessi Feudi in ciascuno la desiderata investitura; ma eziandio prendere tutta la Casa di Toscana e suoi Stati nella di lui particolare clementissima protezione. Questo è quel tanto che all'A.V. Elettorale a nome e per parte di S. M. Cesarea ho potuto rappresentare, con che umilmente ec.

Conteneva questa dichiarazione una promessa condizionata di accordare all' Elettrice le investiture, allorchè Carlo VI. si chiamasse sodisfatto per rapporto alla successione; l'affare era ridotto ad un grado di sicurezza e di quiete per il G. Duca che non parea restasse più occasione di temere, sempre che devenisse ad un concerto con l'Imperatore; ma non piaceva all' Elettrice che si nominasse un successore così per tempo, e il G. Duca volea essere lasciato nella piena libertà di deliberare. Questa era

An nentemente la sua residenza in Toscana, lo detendi C. minava a preserire questo a qualunque altro parti-1713 to per non suggettare il Paese alle espilazioni e rapacità di Governatori stranieri. Dopo le debite approvazioni e autenticazioni del Senato si pubblicatono con molta solennità in Firenze gli atti concernenti la vocazione dell'Elettrice alla successione, si secero delle pubbliche dimostrazioni di gioja, ed il Senato si portò in corpo e con pompa a ringraziare il G. Duca di così salutare provvedimento per il beue della Toscana. All'Elettrice su dal G. Duca e dal Senato spedito espressamente l'avviso di così fausto avvenimento, e si pubblicarono dipoi delle lettere tra padre e siglia piene di sentimenti d'affetto e di tenerezza. Fu partecipata a tutte le Corti questa elezione, ma per notificarla all'Imperatore si credè che l'Elettore Palatino sosse il mezzo più essicace, e opportuno per evitare una subitanea, e manisesta contradizione.

## CAPITOLO SECONDO

La Corte Imperiale contradice all'atto del Senato Fiorentino, e il G. Duca ottiene dal Re della Gran-Brettagna una promessa di garanzia. Contestazioni diverse sopra la fendalità del Dominio di Firense. Trattato segreto fra l'Imperatore e il G. Duca per far succedere in Toscana la Casa d'Este. Nuovo progetto delle Corti d'Inghilterra e di Francia per chiamare alla successione l'Infante Don Carlo primogenito della Regina di Spagna.

Gravissimi sospetti e rumorose querele risvegliò a Vienna nel Ministero Imperiale l'avviso del solenne atto del Senato di Firenze, e molto si commosse ancora lo stesso Imperatore Carlo VI.; persuasi quei Ministri che Firenze ed il suo Dominio

61

incontrastabilmente dipendessero dall'Impero os- An. servavano l'atto del Senato essere il più dispotico e di C. più contrario alle costituzioni Imperiali, ein con-1714 l enguenza essendo nullo di sua natura doversi solenmemente invalidare e cassare dall'Imperatore. Oltre In forma di procedere così dispotica ed illegale rilevavasi francamente da tutti che il modo tenuto per eseguirla convinceva chiaramente della mala fede di Cosimo III. il quale con l'apparente pretesto dell'affetto paterno per questa sua figlia, mirava ad autorizzare insensibilmente in Toscana sull' esempio di essa la successione delle femmine per attirare su quel Trono un Principe della Casa Bor--bonica; il trapiantare in Italia una branca diquella famiglia, sempre nemica della Casa d'Austria, esser lo stesso che il renunziare alli Stati che l'Imperatore vi possedeva, e che avea conquistati a prezzo di tanto sangue, esser giá dimostrato che la Corte di Madrid non avea mai abbandonato le sue vedute sopra l'Italia, e che il G. Duca non per altro si ostinava a denegare la dovuta soggezione all' Impero, se non per disporre di quello Stato a favore di un Principe della Casa di Francia; a questo esser dirette le di lui inclinazioni, le segrete corrispondenze coi nemici di Sua Maestà, e potersi anche credere forse in occulto perfezionata l'opera ed eseguiti i disegni. Se l'atto, diceano essi, riguardas. se unicamente la persona dell'Elettrice, per cui la M. V. ha avuto tanti riguardi, perchè non domandarne preventivamente il di lei consenso? Da queste rimostranze commosso gravemente l'animo di Carlo VI. risolvè di manifestare all'Elettore Pulatino i suoi sentimenti affinchè gli comunicasse al G. Duca. Lo incaricò pertanto di farli comprendere T. IX. · 9

ca era stato esservante delle costituzioni dell'Impe- AN ro, e dei riguardi dovuti alla Casa d'Austria, poi-di C: thè per i Feudi indubitati surono chieste a Francsort 1714 le investiture per l'Elettrice, e Sua Maestà le promesse; che i diritti del G. Duca e del Senato per l'elezione sossero incontrastabili lo provava evidentemente la confessione medesima di Sue Maestà nella lettera di Francsort, allorchè alla promessa delle investiture apponeva per condizione che il G. Duca mon permetterebbe si facesse nessuna disposizione delli Stati che possiede in vantaggio dei nemici euoi e della sua Casa d'Austria. L' Elettrice essendo moglie dello zio materno di Sua Maestà, che avea dato tante riprove di attaccamento per essa, mon doversi considerare fra i nemici della Casa d' Austria; tanto più che in essa lettera di Francfort non era disapprovata; che nell'atto del Senato non vi era l'ammissione delle semmine alla successione, anzichè la speciale ed unica elezione dell'Elettrice provava bastantemente che le altre semmine si tenevano per escluse. Sodisfatto all'ossequio dovuto all'Impero con la dimanda delle investiture dei Feudi, il G. Duca non si era mai creduto in dovere di partecipare a Sua Maestà le proprie intenzioni sopra lo Stato di Firenze per esser quello libero e indipendente da qualunque Potenza, e questa indipendenza a esso confidata dai popoli non doversi sacrificare con grave loro pregiudizio.

Tali sentimenti, oltre al parere del tutto fondati sulla base della Giustizia, reputavansi ancora aduttati agl'interessi dell'altre Potenze, dalle quali si sperava il favore. La decrepita età di Luigi XIV. con un successore pupillo, e le interne convulsioni dell'Inghilterra, sempre in contradizione per la non bene assicurata successione della Casa d'Hambover,

An. pon curanza e d'indifferenza per le asserzioni dei di C. Tedeschi. La difficoltà che essi incontrarono di a-17 4 cquistar documenti, e d'informarsi con sicurezza della interna costituzione del G. Ducato fece sospendere la controversia per risvegliarla nelle occorrenze. Questo silenzio sarebbe stato il compenso il più conveniente per il G. Duca se si fosse giudicato du revole, ma temendo egli di nuove molestie penso. a procurarsi nuove assistenze. Era già morta la Regina Anna, e succeduto pacificamente al Trono. della Gran Brettagna il Re Giorgio I. già Duca di Hannover. Importava troppo a Cosimo III. che il nuovo Re assumesse come propri gl'impegni contratti dalla defunta Regina a favore dell' Elettrice. e perciò col pretesto di congratularsi della di lui esaltazione spedì a Londra il Rinuccini per implorare l'assistenza di così potente Monarca.

Passavano già tra la Casa d' Hannover e quella dei Medici frequenti gli atti di buona amicizia e di stretta corrispondenza, e il Re Giorgio avea dato al G. Duca delle certe speranze di protezione e parzialità. Sebbene Strafford, e quelli che aveano cooperato a stabilire in Utrecht l'articolo segreto fossero decaduti dal ministero, nondimeno trovando: si confidata la somma delli affari a Milord Townshend, che essendo stato Ambasciatore all'Hajá aveva il primo promosso il piano di stabilire la Repubblica, vi era luogo a sperare con questo Ministro ogni buona corrispondenza; a esso dunque ri mostrò il Rinuccini la scabrosa situazione del G. Duca con l'Imperatore, ed il cimento fatale in cui si trovava di perdere la sua libertà, e vedere imporre ai suoi Sudditi un giogo soverchiamente gravoso ed irragionevole; lo persuase che riducendosi in servitù la Toscana da Nazioni straniere, e spe-

An. to prudente come è il G. Duca disporrà le cose di G. in maniera che nulla possa diminuire la forza 1715 delli ufficj e dei passi, che Sua Maestà è risolutissima di fare tutte e quante le volte ne sarà richiesta da S. A. R. Io sono, ec. Vostro, ec. I. Stanhope.

Restò il G. Duca sodisfattissimo di questo attestato di benevolenza e parzialità, che il Re e la Nazione Inglese aveano dimostrato per i suoi partico-Jari interessi, e sempre più tenne serma la massima di disendere l'indipendenza del Dominio di Firenze da qualunque intrapresa che tentassero gl'Imperiali sopra di essa, e di stabilire in Toscana un ordine di successione a sua libera disposizione. Ed in fatti, proseguendo nell'intrapreso sistema di evitare ogni contestazione con gl'Imperiali su questo articolo, non dava orecchio alle voci che si spargevano, e alle memorie che si pubblicavano sulla seudalità di Firenze. Il Conte di Zinzendorff tra i Ministri di Carlo VI. era quello che più di tutti si mostrava animato contro il G. Duca; oltre alle continue asseveranze di soggezione, d'investiture e di feudalità, con le quali insisteva presso l'Inviato dell'Elettor Palatino acciò le partecipasse a Firenze, somministrava ancora questa controversia per servire di argomento alli esercizi accademici delle Università di Germania. I rimproveri fattili dai suoi colleghi delle incaute promesse, date a Francsort a nome dell'Imperatore, lo stimolavano maggiormente a molestare il G. Duca per tentar di acquistare sopra di esso qualche diritto. In occasione di spedire a Milano il Conte Borromeo con carattere di Plenipotenziario Imperiate su pensato di sare nuovi tentativi per ridurre Cosimo III. a qualche partito. Fu perciò spedito a Firenze un Gentiluomo Milanese,

An compiacenza e di particolare ossequio vera Sua di C Maestà il devenire così immaturamente a questa ri-1716 soluzione; ciò doversi attribuire ancora alla ereditaria gratitudine della Casa Medici verso la Casa d' Austria, da cui riconosceva direttamente la sua grandezza. Determinati questi punti essenziali per procedere a trattare della persona del successore furono prese in esame le Famiglie e le persone dei Principi, nei quali potesse combinarsi l'interesse dell'Imperatore e la sodisfazione del G. Duca. Desideravasi. di potere ritrovare in essi la congiunzione del sangue assinche servisse presso i popoli di motivo per giustificarne la scelta; volevasi un Principe Cadetto e di tenera età per educarlo a Firenze, assuefarlo ai costumi della Nazione, ed imbeverlo delle massime della Famiglia, a cui dovesse succedere; credevasi che un Principe di una Casa Oltramontana trasferito in tenera età sotto il clima d'Italia avrebbe potuto più facilmente affezionarsi allo Stato, e render tranquilli gli ultimi giorni della vita delli antichi Regnanti.

Cadevano appunto queste considerazioni sulla Casa di Lorena, Famiglia tanto accetta all'Imperatore, e a cui dovevasi una compensazione per la perdita del Monferrato. Non mancava un secondogenito in età di tre auni da trasferirsi a Firenze, e vi era la discendenza per parte di femmina da Caterina de'Medici Regina di Francia. Restava tuttavia impressa nella Casa de' Medici una grata e riconoscente memoria della G. Duchessa Cristina, e dell'intrinseca corrispondenza di Ferdinando II. col Duca Francesco, che già era stato a refugiarsi a Firenze. Una disparità di trattamento e di ceremeniale teneva allora sospeso il carteggio diretto tra il Duca Leopoldo e il G. Duca, ma non impediva

An ressi del suo Sovrano. Per quanto l'annuenza di Cardi C. lo VI. apportasse al G. Duca una singolare cons-1717 lazione, lo indusse nondimeno in sospetto la circostanza di volere l'intervento ai congressi del Ministro di Modena, mentre quel Duca si era totalmente rimesso nella di lui volontà e direzione; temevasi a Firenze di qualche segreto trattato dell'Imperatore col Duca per la cessione di una parte di quelli Stati, quali già si voleva incorporare al Dominica Firenze in tutta la loro integrità. Fortificava que sto sospetto il sapersi che la Corte d'Inghilters, tutta occupata a formare dei piani di pacificazione tra Carlo VI. e Filippo V., senza essere informata del trattato che maneggiavasi a Vienna, avez communicato al Duca di Modena un progetto di renunziare i suoi Stati all'Imperatore per conseguire la successione di Toscana. Non pareva giusto al G. Duca che, mentre gli era satta sperare la cessione di Piombino e dei Porti di Siena, dovesse poi renunziare alla unione delli Stati della Casa d' Este per fare un accrescimento a quelli dell' Imperatore, che ormai si era reso troppo potente in Italia. Fu perciò creduto espediente di assicurarsi delle promesse dell'Imperatore prima di devenire al trattato, e con l'apparente motivo di conservare ilsegreto escludere da questo negoziato qualunque altro Ministro. Dall'altro canto l'Imperatore domandava della sicurezze, assinchè la Casa di Modess non deviasse per l'avvenire dai sentimenti, che professava attualmente verso la Casa d'Austria, e ciò denotava che le sue mire tendevano ad impossessarsi di una parte di quelli Stati. Il temporeggiare per ritrarne profitto dalli eventi su creduto a Firenze il miglior consiglio, tanto più che il Re Giorgie assicurava il G. Duca che non avrebbe mai tollera-

〉

to che la Casa d'Austria, o quella di Borbone en-An. trassero al possesso della Toscana. Speravasi ancora di C. che sovrastando all'Italia una nuova guerra l'Im-1717 meratore avrebbe avuto un preciso interesse di dare al G. Duca ogni sodisfazione, e in conseguenza atsendevasi lo sviluppo dei nuovi emergenti, che tenevano sospesi gli animi delli osservatori. Ad onta di un armistizio giurato a Utrecht, e della parola anterposta col Papa di non distogliere l'Imperatore dalle imprese contro i Turchi, una Flotta Spagnola era piombata nel mese di Luglio inaspettatamente sulla Sardegna. Il Cardinale Alberoni, Ministro il più ardito e il più intraprendente di quanti mai ne avesse avuti la Spagna fino a quel tempo, colse l'opportunità di tentare il ristabilimento della autorità e dei possessi di quella Corona in Italia. La successione della Toscana, che credevasi appartemere per giustizia alla Regina di Spagna, lo spronava a qualche conquista, che lo ponesse in grado di sar valere questo diritto; e occupata la Sardegna, e col comodo che somministrava Lungone, non credeva impossibile il sorprendere Livorno e Portoferrojo. Questa novità, siccome sparse per tutta l'Europa l'allarme di una nuova guerra, così impegnò le Potenze garanti del trattato di Utrecht a porre in opera ogni studio per prevenirne le conseguenze.

Il male abbozzato trattato di Utrecht, architet- 1718 tato sulle attuali circostanze più che sulle contingenze ordinarie da prevedersi, avea lasciato i semi di nuove guerre, e gl' interessi dei Principi egualmente complicati che per l'avanti. I nuovi avvénimenti rendevano necessaria all' Inghilterra e alla Francia la tranquillità; e la parità della situazione in cui si trovavano quei due Regnanti gli avea ristretti maggiormente con una alleanza, denominata

An. ressi del suo Sovrano. Per quanto l'annuenza di Cardi C. lo VI. apportasse al G. Duca una singulare conse-1717 lazione, lo indusse nondimeno in sospetto la circostanza di volere l'intervento ai congressi del Ministro di Modena, mentre quel Duca si era totalmente rimesso nella di lui volontà e direzione; temevasi a Firenze di qualche segreto trattato dell' Imperatore col Duca per la cessione di una parte di quelli Stati, quali già si voleva incorporare al Dominiodi Firenze in tutta la loro integrità. Fortifica va questo sospetto il sapersi che la Corte d'Inghilterra, tutta occupata a formare dei piani di pacificazione tra Carlo VI. e Filippo V., senza essere informata del trattato che maneggiavasi a Vienna, avec communicato al Duca di Modena un progetto di renunziare i suoi Stati all'Imperatore per conseguire la successione di Toscana. Non pareva giusto al G. Duca che, mentre gli era satta sperare la cessione di Piombino e dei Porti di Siena, dovesse poi renunziare alla unione delli Stati della Casa d' Este per sare un accrescimento a quelli dell' Imperatore, che ormai si era reso troppo potente in Italia. Fu perciò creduto espediente di assicurarsi delle promesse dell'Imperatore prima di devenire al trattato, e con l'apparente motivo di conservare il segreto escludere da questo negoziato qualunque altro Ministro. Dall'altro canto l'Imperatore domandava della sicurezze, assinchè la Casa di Modena non deviasse per l'avvenire dai sentimenti, che prosessava attualmente verso la Casa d'Austria, e ciè denotava che le sue mire tendevano ad impossessarsi di una parte di quelli Stati. Il temporeggiare per ritrarne profitto dalli eventi su creduto a Firenze il miglior consiglio, tanto più che il Re Giorgio assicurava il G. Duca che non avrebbe mai tollera-

〉

to che la Casa d'Austria, o quella di Borbone en-An. trassero al possesso della Toscana. Speravasi ancora di C. che sovrastando all' Italia una nuova guerra l'Im-1717 peratore avrebbe avuto un preciso interesse di dare al G. Duca ogni sodisfazione, e in conseguenza attendevasi lo sviluppo dei nuovi emergenti, che tenevano sospesi gli animi delli osservatori. Ad onta di un armistizio giurato a Utrecht, e della parola interposta col Papa di non distogliere l'Imperatore dalle imprese contro i Turchi, una Flotta Spagnola era piombata nel mese di Luglio inaspettatamente sulla Sardegna. Il Cardinale Alberoni, Ministro il più ardito e il più intraprendente di quanti mai ne avesse avuti la Spagna fino a quel tempo, colse l'opportunità di tentare il ristabilimento della autorità e dei possessi di quella Corona in Italia. La successione della Toscana, che credevasi appartemere per giustizia alla Regina di Spagna, lo spronava a qualche conquista, che lo ponesse in grado di far valere questo diritto; e occupata la Sardegna, e col comodo che somministrava Lungone, non credeva impossibile il sorprendere Livorno e Portoferrojo. Questa novità, siccome sparse per tutta l'Europa l'allarme di una nuova guerra, così impegnò le Potenze garanti del trattato di Utrecht'a porre in opera ogni studio per prevenirne le conseguenze.

Il male abbozzato trattato di Utrecht, architet-1718 tato sulle attuali circostanze più che sulle contingenze ordinarie da prevedersi, avea lasciato i semi di nuove guerre, e gl' interessi dei Principi egualmente complicati che per l'avanti. I nuovi avvénimenti rendevano necessaria all' Inghilterra e alla Francia la tranquillità; e la parità della situazione in cui si trovavano quei due Regnanti gli avea ristretti maggiormente con una alleanza, denominata

An. ressi del suo Sovrano. Per quanto l'annuenza di Cardi C. lo VI. apportasse al G. Duca una singulare conso-1717 lazione, lo indusse nondimeno in sospetto la circostanza di volere l'intervento ai congressi del Ministro di Modena, mentre quel Duca si era totalmente rimesso nella di lui volontà e direzione; temevasi a Firenze di qualche segreto trattato dell' Imperatore col Duca per la cessione di una parte di quelli Stati, quali già si voleva incorporare al Dominio di Firenze in tutta la loro integrità. Fortificava questo sospetto il sapersi che la Corte d'Inghilterra, tutta occupata a formare dei piani di pacificazione tra Carlo VI. e Filippo V., senza essere informata del trattato che maneggiavasi a Vienna, avea communicato al Duca di Modena un progetto di renunziare i suoi Stati all'Imperatore per conseguire la successione di Toscana. Non pareva giusto al G. Duca che, mentre gli era satta sperare la cessione di Piombino e dei Porti di Siena, dovesse poi renunziare alla unione delli Stati della Casa d' Este per sare un accrescimento a quelli dell' Imperatore, che ormai si era reso troppo potente in Italia. Fu perciò creduto espediente di assicurarsi delle promesse dell'Imperatore prima di devenire al trattato, e con l'apparente motivo di conservare il segreto escludere da questo negoziato qualunque altro Ministro. Dall'altro canto l'Imperatore domandava della sicurezze, assinchè la Casa di Modena non deviasse per l'avvenire dai sentimenti, che prosessava attualmente verso la Casa d'Austria, e ciè denotava che le sue mire tendevano ad impossessarsi di una parte di quelli Stati. Il temporeggiare per ritrarne profitto dalli eventi su creduto a Firenze il miglior consiglio, tanto più che il Re Giorgio assicurava il G. Duca che non avrebbe mai tollera-

〉

to che la Casa d'Austria, o quella di Borbone en-An. trassero al possesso della Toscana. Speravasi ancora di C. che sovrastando all' Italia una nuova guerra l'Im-1717 peratore avrebbe avuto un preciso interesse di dare al G. Duca ogni sodisfazione, e in conseguenza attendevasi lo sviluppo dei nuovi emergenti, che tenevano sospesi gli animi delli osservatori. Ad onta di un armistizio giurato a Utrecht, e della parola interposta col Papa di non distogliere l'Imperatore dalle imprese contro i Turchi, una Flotta Spagnola era piombata nel mese di Luglio inaspettatamente sulla Sardegna. Il Cardinale Alberoni, Ministro il più ardito e il più intraprendente di quanti mai ne avesse avuti la Spagna fino a quel tempo, colse l'opportunità di tentare il ristabilimento della autorità e dei possessi di quella Corona in Italia, La successione della Toscana, che credevasi appartemere per giustizia alla Regina di Spagna, lo spronava a qualche conquista, che lo ponesse in grado di far valere questo diritto; e occupata la Sardegna, e col comodo che somministrava Lungone, non credeva impossibile il sorprendere Livorno e Portoferrojo. Questa novità, siccome sparse per tutta l'Europa l'allarme di una nuova guerra, così impegnò le Potenze garanti del trattato di Utrecht a porre in opera ogni studio per prevenirne le conseguenze.

Il male abbozzato trattato di Utrecht, architet- 1718 tato sulle attuali circostanze più che sulle contingenze ordinarie da prevedersi, avea lasciato i semi di nuove guerre, e gl'interessi dei Principi egualmente complicati che per l'avanti. I nuovi avvénimenti rendevano necessaria all'Inghilterra e alla Francia la tranquillità; e la parità della situazione in cui si trovavano quei due Regnanti gli avea ristretti maggiormente con una alleanza, denominata

,4

An. ciale che non si alterasse il sistema del Porto di Lidi C. vorno. Tutto il riguardo che si ebbe per il G. Duca 1718 e per il Principe Gio. Gastone si fu il non turbare i loro diritti uè la loro Sovranità finchè avessero vita. Questo piano, approvato dalla Francia e dall'Inghilterra, fu comunicato all'Imperatore e alla Spagna, ma fu tenuto occulto al G. Duca, che vi aveva il principale interesse.

## CAPITOLO TERZO

Il trattato della quadruplice alleanza stabilisce la successione a favore dell'Infante Don Carlo e la feudalità di Firenze; la Corte di Spagna rigettando il detto trattato move guerra all'Imperatore; l'Inghilterra e la Francia lo garantiscono, si sospendono le ostilità, e si determina un Congresso a Cambray per concertarvi un trattato generale di pace; il G. Duca non aderisce al trattato. Maore in Parigi la G. Duchessa.

Mentre l'apparato di una Flotta Inglese sospendeva i progressi delle armi Spagnole nel Mediterraneo, i Gabinetti di Vienna e di Madrid si applicavano all'esame del progetto di pacificazione. Non ammetteva il Ministero Spagnolo che si accreseesse all'Imperatore tanta potenza in Italia con l'unione della Sicilia al Regno di Napoli, e non sapeva tollerare di ricevere la successione di Toscana e di Parma per concessione Imperiale, mentre la credeva dovuta per mera giustizia, e intanto l'Imperatore acquistasse su questi Stati un diritto che non aveva. Consideravasi dall'altro canto a Vienna che ammettendosi a regnare in Italia un Principe della Casa di Borbone non viera vincolo che potesse contenerlo dal turbare la quiete di questa Provincia, e introdurvi le sorze di Francia e di Spagna per con-

all'oppressione nel modo che gli era possibile, e dadi C. re all'Europa il compassionevole spettacolo della 4718 più clamorosa îngiustizia che vanti l'Istoria. Per quanto sossero toccanti questi reclami del Ministro di Cosimo, la Corte di Londra, che aveva gia accettato il progetto, non potè permettere se non di rendere le condizioni meno dure nell' esecuzione, di procurare al G. Duca e al suo Stato tutti quei maggiori vantaggi, che sossero stati conciliabili con le massime di già stabilite. Solo dalla Corte di Vienna, presso di cui ancora pendeva l'esame, potessi sperarsi qualche opposizione al progetto; ma troppo vi era lusingato l'interesse dell'Imperatore, mentre gli era accordato più di quello che domandava. L'alto Dominio sul G. Ducato e sullo Stato di Parma era un diritto che si acquistava senza contrasto, e si toglievano di mezzo tutte le contraddizioni, che si sarebbero sacilmente incontrate per il Reudo di Siena. Non era peranche stabilita la tregua coi Turchi, e una guerra in Italia avrebbe apportato troppo gravi disastri alla Casa d'Austria.

Tutte queste circostanze, rilevate all' Imperatore dai suoi ministri, lo fecero determinare ad abbracciare il progetto; ma siccome una de risoluzione avrebbe potuto sembrare al G. Duca poco corrispondente alla buona fede, con cui egli abbracciando gl'interessi di Sua Maestà era entrato in trattato a favore della Casa di Modena, il Bartolommei ne su prevenuto dal Conte Stella. Rimostrò questo Ministro che le circostanze strascinavano la volontà dell'Imperatore a non contradire al progetto, ma che nondimeno egli si faceva garante della quiete del G. Duca, e lo assicurava che non li sarebbe satto violenza veruna. E se il piano conteneva delle disposizioni poco sodisfacienti, e to-

An. ciale che non si alterasse il sistema del Porto di Lidi C. vorno. Tutto il riguardo che si ebbe per il G. Duca 1718 e per il Principe Gio. Gastone si fu il non turbare i loro diritti uè la loro Sovranità finchè avessero vita. Questo piano, approvato dalla Francia e dall'Inghilterra, fu comunicato all'Imperatore e alla Spagna, ma fu tenuto occulto al G. Duca, che vi aveva il principale interesse.

## CAPITOLO TERZO

Il trattato della quadruplice alleanza stabilisce la soccessione a favore dell'Infante Don Carlo e la feudalità di Firenze; la Corte di Spagna rigettando il detto trattato move guerra all'Imperatore; l'Inghilterra e la Francia lo garantiscono, si sospendono le ostilità, e si determina un Congresso a Cambray per concertarvi un trattato generale di pace; il G. Duca non aderisce al trattato. Muore in Parigi la G. Duchessa.

Mentre l'apparato di una Flotta Inglese sospendeva i progressi delle armi Spagnole nel Mediterraneo, i Gabinetti di Vienna e di Madrid si applicavano all'esame del progetto di pacificazione. Non ammetteva il Ministero Spagnolo che si accreseesse all'Imperatore tanta potenza in Italia con l'unione della Sicilia al Regno di Napoli, e non sapeva tollerare di ricevere la successione di Toscana e di Parma per concessione Imperiale, mentre la credeva dovuta per mera giustizia, e intanto l'Imperatore acquistasse su questi Stati un diritto che non aveva. Consideravasi dall'altro canto a Vienna che ammettendosi a regnare in Italia un Principe della Casa di Borbone non viera vincolo che potesse contenerlo dal turbare la quiete di questa Provincia, e introdurvi le forze di Francia e di Spagna per con-

An. ciale che non si alterasse il sistema del Porto di Lidi C vorno. Tutto il riguardo che si ebbe per il G. Duca 1718 e per il Principe Gio. Gastone si fu il non turbare i loro diritti nè la loro Sovranità finchè avessero vita. Questo piano, approvato dalla Francia e dall'Inghilterra, fu comunicato all'Imperatore e alla Spagna, ma fu tenuto occulto al G. Duca, che vi aveva il principale interesse.

## CAPITOLO TE RZO

Il trattato della quadruplice alleanza stabilisce la soccessione a favore dell'Infante Don Carlo e la feudalità di Firenze; la Corte di Spagna rigettando il detto trattato move guerra all'Imperatore; l'Inghilterra e la Francia lo garantiscono, si sospendono le ostilità, e si determina un Congresso a Cambray per concertarvi un trattato generale di pace; il G. Duca non aderisce al trattato. Muore in Parigi la G. Duchessa.

Mentre l'apparato di una Flotta Inglese sospendeva i progressi delle armi Spagnole nel Mediterraneo, i Gabinetti di Vienna e di Madrid si applicavano all'esame del progetto di pacificazione. Non ammetteva il Ministero Spagnolo che si accreseesse all'Imperatore tanta potenza in Italia con l'unione della Sicilia al Regno di Napoli, e non sapeva tollerare di ricevere la successione di Toscana e di Parma per concessione Imperiale, mentre la credeva dovuta per mera giustizia, e intanto l'Imperatore acquistasse su questi Stati un diritto che non aveva. Consideravasi dall'altro canto a Vienna che ammettendosi a regnare in Italia un Principe della Casa di Borbone non viera vincolo che potesse contenerlo dal turbare la quiete di questa Provincia, e introdurvi le sorze di Francia e di Spagna per con-

•

An. ciale che non si alterasse il sistema del Porto di Lidi C. vorno. Tutto il riguardo che si ebbe per il G. Duca 1718 e per il Principe Gio. Gastone si fu il non turbare i loro diritti uè la loro Sovranità finchè avessero vita. Questo piano, approvato dalla Francia e dall'Inghilterra, fu comunicato all'Imperatore e alla Spagna, ma fu tenuto occulto al G. Duca, che vi aveva il principale interesse.

## CAPITOLO TERZO

Il trattato della quadruplice alleanza stabilisce la successione a favore dell'Infante Don Carlo e la feudalità di Firenze; la Corte di Spagna rigettando il detto trattato move guerra all'Imperatore; l'Inghilterra e la Francia lo garantiscono, si sospendono le ostilità, e si determina un Congresso a Cambray per concertarvi un trattato generale di pace; il G. Duca non aderisce al trattato. Muore in Parigi la G. Duchessa.

Mentre l'apparato di una Flotta Inglese sospendeva i progressi delle armi Spagnole nel Mediterraneo, i Gabinetti di Vienna e di Madrid si applicavano all'esame del progetto di pacificazione. Non ammetteva il Ministero Spagnolo che si accreseesse all'Imperatore tanta potenza in Italia con l'unione della Sicilia al Regno di Napoli, e non sapeva tollerare di ricevere la successione di Toscana e di Parma per concessione Imperiale, mentre la credeva dovuta per mera giustizia, e intanto l'Imperatore acquistasse su questi Stati un diritto che non aveva. Consideravasi dall'altro canto a Vienna che ammettendosi a regnare in Italia un Principe della Casa di Borbone non viera vincolo che potesse contenerlo dal turbare la quiete di questa Provincia, e introdurvi le forze di Francia e di Spagna per con-

An. zione della feudalità, facevano sperare tutta la comdi C. piacenza per l'Elettrice, promettevano tutti i ri-1721 guardi e la maggiore parzialità per la Casa Medici e per la Toscana, ma avrebbero voluto inviare prontamente a Firenze l'Infante, e assicurarli il possesso della successione con tali forze da non dover tamere della prepotenza dell'Imperatore. Diffidavano ancora della quiete dei popoli creduti veementemente inclinati a recuperare la libertà e restaurare l'antica Repubbica, e davano ombra alla Nazione Spagnola le due Guardie Tedesche inservienti alla Corte. Oltre la nautrale repugnanza del G. Duca di ricevere forze straniere nel G. Ducato, si faceva riflettere ai Ministri di Spagna che avendo egli fin allora rigettato direttamente tutte le disposizioni del trattato di Londra che lo riguardavano, e determinato di fare al Congresso una solenne protesta nel caso che la giustizia delle sue ragioni non incontrasse la considerazione dei contraenti e dei loro Mipistri, il ricevere l'Infante a Firenze prima che il trattato generale di pace fosse stabilito con reciproca sodisfazione potea reputarsi come un atto di accessione alle ingiuste condizioni dell'articolo V., ed attirarli contro nel tempo stesso le forze Imperiali. Questi stessi riflessi lo aveano determinato a rimostrare non direttamente al Congresso, ma singolarmente a tutte le Corti le proprie ragioni, non reputando di sua convenienza l'entrare in trattato fintanto che non li venissero offerte condizioni più eque, e proporzionate ai propri diritti.

Non erasi per anco aperto il Congresso, non si facevano consegenze, nè intervenivano a Cambray i Plenipotenziari dell'Imperatore e quelli di Francia; bensì proseguivano con vigore e segretezza i negoziati alle Corti senza che potesse traspirare al-

## CAPITOLO QUARTO

Pendente l'esecuzione del trattato di Londra si formano nei Gabinetti nuovi progetti per la successione. Garantita dipoi alla Spagna la successione a norma del trattato, il G. Duca protesta a Cambray contro le disposizioni del medesimo. Contestazioni tra i Collegati sopra la forma delle investiture. Morte di Cosimo III. Sentimenti e piano di politica del nuovo G. Duca Gio. Gastone.

Esercitavansi intanto gl'ingegni Fiorentini e i Tedi C. deschi nella impegnosa controversia della Feudali-1722 tà di Firenze, come se la giustizia e non la sorza avesse dovuto decidere della medesima. Per ribattere gli argomenti prodotti dal Marchese Corsini nella memoria presentata a Cambray venne alla luce con la data di Lipsia una dissertazione (\*) sotto nome di Tommaso Fritsch, in cui aveano avuto parte il Mascovio e il Menkenio. A questa fu replicato con una lunga scrittura latina, compilata e stampata in Firenze, e dipoi impinguata di ducumenti, e ristampata in Francia con la data di Pisa, (\*\*) poichè alla produzione di una Università di Germania conveniva corrispondere con altra produzione, che apparisse procedere da una Università d'Italia. Altri esami e memorie per sostenere o consutare questa feudalità furono inserite nei pubblici fogli d'O-

<sup>(\*)</sup> Il titolo di questa dissertazione è 

Exercitatio juris publici de jure Imperii in Magnum Ducatum Etruriae, quam in Academia Lipsiensi Praeside D. Io. Iacobo Mascovio die IX Decemb. MDCCXXI. H. L. Q. C. publicae disquisitioni subjicit auetor, et respondens Thomas Fritsch. Lipsiae litteris emmanunelis Titii. in 8.

<sup>(\*\*)</sup> Il titolo di questa scrittara è = De libertate Civitatia Florentinae, eiusque Dominii. Pisis MDCCXXI.

ritti dell'Impero dovevano aver principio dall'edi C. stinzione delle linee mascoline dei Medici e dei 1723 Farnesi, la spedizione delle medesime dava luogo all'Imperatore di esercitare su questi Stati la sua autorità avanti il tempo. Non ammettevano la parità della forma dell' investitura di Milano con quella dei nuovi Feudi, perché Carlo V., separando dall' Impero un Dominio per trasserirlo nel figlio, doveva usare le più rigorose clausule per mantenerlo nel vassallaggio, ma Carlo VI. nell' investire di un Feudo oblato un Principe che vi si prestava ad colendam tantum Maiestatem Imperii, e che succedeva per diritto di sangue, non poteva certamente adoperare altre clausule che di tutela, protezione, o di Feudo libero e franco. Queste rimostranze non si mancò di comunicarle ai mediatori, e il G. Duca, pendente la discussione delle investiture, avanzò con tutto il vigore alla Corte di Spagna i suoi negoziati per satla aderire all'atto del Senato a favore dell'Elettrice. Assicurato dall'altre potenze che non si sarebbero opposte alla successione di questa Principessa sempre che la Corte di Madrid vi prestasse l'assenso, Monsignore Aldobrandini Nunzio Pontificio, e suddito del G. Duca su incaricato d'introdurne il trattato. Si posero in considerazione a quel Ministero i consueti argomenti di giustizia, di coscienza e d'onore, s'insinuò il modo di conciliare l'atto del Senato con l'Articolo V. del trattato di Londra, e si suggeri con molta destrezza che consentendo il Re Cattolico alla successione dell' Elettrice, passandosi poi a farne una simile a favore dell'Infante, si eludeva insensibilmente l'odiato giogo della seudalità, imposto con tanta violenza a una Nazione libera da chi non era punto informato della di lei

An. se vissuto, promettendole, tulta l'autorità, riguardi di C.e prerogative convenienti al suo rango: in corre1723 spettività di ciò dovesse il G. Duca sar procedere il Senato all'atto d'elezione dell'Insante per succedere subito dopo la vita di Gio. Gastone, e per entrare al possesso di quelli Stati, ricevute che avesse le investiture in conformità del disposto dal trattato di Londra.

Questa proposizione su reputata a Firenze più ingiuriosa, che obbligaute, poichè non trattavasi di procurare all'Elettrice un appannaggio o il rango di primo Ministro presso l'Infante, ma di sar valere un diritto, autorizzato da tutte le leggi, dalla più chiara giustizia, e da un atto medesimo del Re Cattolico. Si sece comprendere che l'elezione dell' Infante per dopo l'estinzione della linea mascolina dei Medici non poteva aver luogo, perchè vegliava sempre il giuramento prestato a savore dell' Elettrice, e perché non era sperabile d'indurre i Sudditi a fare a quella Principessa un torto così palese; che l'accelerare la successione dell'Infante non era lo stesso che stabilirla legittimamente cou dignità e con i mezzi più sicuri e valevoli, non essendo la forza sempre favorita dal Cielo, ne potendosi con la violenza riscuotere l'amore e l'ossequio dei popoli; nondimeno il G. Duca comunicando la sua risoluzione di protestare al Congresso per la manutenzione della liberta e dell'atto del Senato, la ciava con questo mezzo al Re Cattolico aperta la strada per riconoscere con più maturità il vero interesse dell'Infante suo siglio. Sebbene una replica così a ssoluta dovesse apprendersi per una manifesta rottura di questo trattato, ció non ostante Filippo V. rinnovò le prime offerte, allegando che i suoi impegni non li permettevano di sar davvantaggio.

An. d'investure, coerente in tutte le sue parti all'artidi C. colo V. e con le clausule in esso indicate. Persodi-<sup>47 23</sup> sfare ancora alle altre pretensioni della Corte di Spagna sece esibire un progetto di lettere paritorie, ovvero ordini Imperiali alli Stati di Toscana e di Parma di riconoscere per Sovrano l'Infante Don Carlo subito che si desse luogo alla successione, Tatto ciò non convincendo ormai il G. Duca della indisserenza della corte di Spagna per la seudalità, e che ormai questo vincolo era inevitabile per la Toscana, ordinò al Marchese Corsini che protestasse al Congresso in conformità delle dimande già fatte ad oggetto di salvare illesi i diritti per i successori, e rendere più clamorosa con le sae opposizioni la violenza che li si preparava per ogni parte: ma egli non potè vedere in progresso lo sviluppo di tanti intrighi politici, e di così complicati interessi.

Era il G. Duca in età di 81 anno, e col rigoroso metodo di vitto pittagorico prescrittoli dal Rediavea potuto invecchiare più di qualunque altro dei suoi antenati; ma conveniva pure correre la sorte comune, e già una resipola e una sebbre lenta gli annunziavano il sine che li sovrastava. Egli ben lo conobbe, e richiamando il Principe Gio. Gastone, che dimorava già alla Campagna, e allora trovavasi a Pescia, rilasciò affatto nelle di lui mani tutto il Governo, e si spogliò intieramente delle cure dello Stato e della Famiglia. Durò 52 giorni la sua malattia, la quale dopo varie vicende lo tolse di vita li 31 di Ottobre. Questo avvenimento non dispiacque se non agl'ipocriti, e a tutti quelli che abusavano della di lui debolezza, e in conseguenza si elevarono gli animi di tutti a sperare dal successore un governo più ragionevole e moderato. Egli ne avea fatto concepire giustamente delle speranze in quei pochi giorni

an sare con i Francesi e con i Tedeschi, sa in Toscana di C. dai Frati fatta apprendere a Cosimo III. come la 1723 massima corruttela, e come causa sufficiente per attirare sopra i popoli l'ira del Cielo. Con questi sentimenti su posto da quel Principe tutto lo studio per impedire che il supposto contagio non s'insinuasse nel G. Ducato con inondarlo per ogni parte di Missionarj, occupare il popolo nelli esercizi di Religione, e spronarlo alli atti di penitenza. La Città di Firenze occupavasi più di ogni altra ogni giorno in questi spettacoli, i quali, sebbene rendessero il popolo migliore nell'apparenza, lo inferociveno di satto, poichè sacilmente si combinavano le discipline e le flagellazioni con i delittizatroci, e l'umanità e la modestia con l'orgoglio e con l'oppressione. I Grandi costretti a simulare in patria cercavano altrove i piaceri, e ciò formava un perpetuo contrasto tra l'inclinazione e la forza. Ar-llo chè l'Elettrice nel 1720. sacilità al pubblico i di: vertimenti del carnevale, e promosse alquanto la libertà e l'allegria, si scopri nella Nazione un trasporto straordinario e non mai veduto per rompere quei lacci, nei quali lo teneva vincolato la soverchia severità del Governo. Con tat prevenzione è sacile imaginarsi quanto sussero accette alla maggior parte le massime del nuovo G. Duca, e quanto ciascuno inclinasse a profittare della libertà. Ritornarono in patria tutti gli assenti, si condonaro-. no le pene ai distidenti del passato Governo, e gli atti di clemenza selicitarono molti sventurati, e spopolarono le carceri. Questo spirito di novità non si estese però a variar Ministero.

I vecchi Consiglieri di Cosimo III. furono tutti lasciati nella piena loro autorità. Il Gran Priore Del Bene, e il Marchese Rinuccini erano quelli che

An. in caso di repugnanza, faceva giustamente temere. di C che poco avrebbe tardato a venire in campo l'ar-17<sup>v3</sup> ticolo delle guarnigioni. E sebbene la Corte di Spagna si mostrasse apparentemente appagata dell'atto di garanzia dei mediatori, nondimeno vedendo. si contradetta la spedizione dell'Infante in Toscana avrebbe necessariamente voluto esigere l'intiero adempimento delle disposizioni dell'articolo V. Conveniva pertanto adottare un sistema, che non ponesse affatto in dissidenza la Spagna ad oggetto di potere entrare in trattato con essa per qualsivoglia accidente, e valersi delle disposizioni della Corte di Vienna per ritardare la spedizione dell'Infante, e impedire l'introduzione delle guarnigioni in Toscana. Si conobbe ormai non esser più luogo a sostenere l'atto del Senato di Firenze, perchè accettate le investiture, e con esse il vincolo della seudalità non era verisimile che la Spagna avendo aderito al trattato in ciò che le noceva volesse contravvenire al medesimo in quel solo punto che le giova va. Fu perciò adottata la massima direcedere insensibilmente da questa pretensione, ma di procurare altresì all'Elettrice per il caso della sopravvivenza le maggiori prerogative in Toscana, e la libera disposizione delli allodiali Medicei. Non credevasi che la violenza potesse giungere al segno di 🗸 privare l'ultimo fiato della Casa Medici di quelle sacoltà, che son comuni a tutti i privati.

Portarono queste deliberazioni la necessaria conseguenza di un esame sopra tutto ciò che potessecadere sotto la libera disposizione dell'ultimo fiato della Casa Medici. La renunzia fatta dall'Elettrice in occasione del suo matrimonio era stata annullata dal testamento di Cosimo III., e un atto
del Senato avea dichiarato questa Principessa capa-

i C. 723

•

.

٠,

• •

•

•

. • •

: 🕋

4. 1. 18 8. H. 1

the constant and the state of t The second of the second The state of the s • and the second s

÷

•

Ų.

NDICE IN OCCUPANO CAPITOLI

RO OTTAVO

CARITOLO SETTIMO

#### CAPITOLO DECIMO

Idea delle massime e del Governo di Cosimo III. Alterazione dei costumi e del carattere nazionale. Decadenza universale delle arti, delle scienze e del gusto. Impoverimento del Principe e della Nazione, e sconcerto totale della pubblica amministrazione.

## LIBRO NONO

#### CAPITOLO PRIMO

Nuovo piano di Cosimo III. per ordinare la successione del G. Ducato. Ricorso al Collegio Elettorale per conseguire un nuovo regolamento sulle contribuzioni. Disposizioni prese contro le Potenze per far succedere l'Elettrice all'ultimo maschio della Famiglia. Morte del Principe Ferdinando. Atto del Senato Fiorentino per abilitare l'Elettrice a succedere.

## CAPITOLO SECONDO

La Corte Imperiale contradice all'atto del Senato Fierentino, e il G. Duca ottiene dal Re della Gran-Brettagna una promessa di garanzia. Contestazioni diverse sopra la feudalità del Dominio di Firenze. Trattato segreto fra l'Imperatore e il G. Duca per far succedere in Toscana la Casa d'Este. Nuovo progetto delle Corti d'Inghilterra e di Francia per chiamare alla successione l'Infante Don Carlo primogenito della Regina di Spagna.

## CAPITOLO TERZO

Il trattato della quadruplice alleanza stabilisce la successione a favore dell'Infante Don Carlo e la feudalità diFirenze; la Corte di Spagna rigettando il detto trattato move guerra all'Imperatore; l'Inghilterra e la Francia lo garan-

tiscone; si sospendono le ostilità, e si determina un Congresso a Cambray per concertarvi un trattato generale di pace; il G. Duca non aderisce al trattato. Muore in Parigi la C. Duchessa.

# CAPITOLO QUARTO

Pendente l'esecusione del trattato di Londra si formano nei Gabinetti nuovi progetti per la successione. Garantita dipoi alla Spagna la successione a norma del trattato, il G. Duca protesta a Cambray contro le disposizioni del medesimo. Contestazioni tra i Collegati sopra la forma delle investiture. Morte di Cosimo III. Sentimenti e piano di politica del nuovo G. Duca Gio. Gastone.

. .

# 

### AVVISO

L' Editore della presente Collezione d'Istoria Toscana previene i Sigg. Associati che la Storia del Galluzzi sarà compita coll'undecimo Tomo il quale sarà dato gratis, e conterrà il Ritratto dell' Autore nuovamente inciso sopra il Ritratto Originale, le due Tavole genealogiche della Famiglia Medicea, l'Indice generale delle materie, e la vita dell'Autore per dare maggior compimento all'Opera. Inoltre sarà dato gratis l'ultimo Tomo delle Opere del Pignotti, che formeranno cinque volumi per avere aggiunto alle Poesie del medesimo un Volume di Lettere inedite. Si lusinga il suddetto Editore che il supplemento della vita del Galluzzi, e delle Lettere del Pignotti rendendo più completa la presente collezione verrà favorevolmente accolto dai Signori Associati.

|  |   | • |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  | · |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | • |  |
|  |   |   | • |  |
|  |   |   | • |  |
|  |   |   |   |  |

# STORIA DEL GRANDUCATO

DI TOSCANA

DI .

## RIGUCCIO GALLUZZI

ISTORIOGRAFO REGIO

NUOVA EDIZIONE

TOMO DECIMO

FIRENZE
PRESSO LEONARDO MARCHINI
MDCCCXXII.

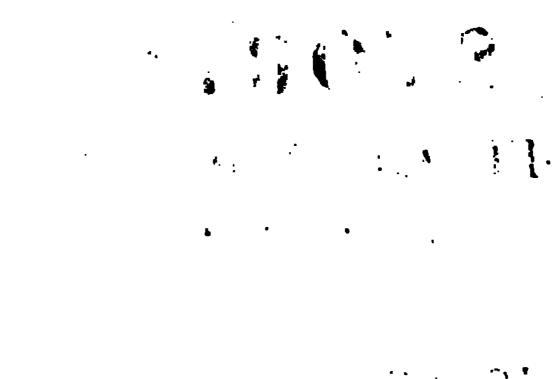

: 't

·

An. zione, tacitamente promossa dalla Corte di Viendi C. na, era ancora nelle speranze di Gio. Gastone, a 1724 cui non restava che augurarsi dal tempo e dal caso quel profitto, che non poteva procurarsi da per se stesso. A Cambray si era aperto il Congresso, e nelle conserenze si discutevano le respettive domande. I Plenipotenziarj Spagnoli, liquidato il punto delle investiture, secero comprendere che volevano stabilire anche quello delle sicurezze, e perciò dimandavano che si effettuasse la condizione delle guarnigioni, o si lasciasse in piena libertà del Re il mandare l'infante a Firenze, per conseguire la seconda domanda sopra di cui insistevano principalmente, raddolcivano il rigore della prima, e sacevano proporre dai mediatori che le guarnigioni si formassero di sudditi del G. Duca, a cui si pagasse l'importare delle medesime, purche giurassero di conservare quelle Piazze all'Infante perquando si desse luogo alla successione. Non piacendo al G. Duca di ricever l'Infante si proponeva d' inviarlo a Parma con guardia e guarnigione del luogo, ma tutte queste proposizioni erano sempre contradette dai Ministri Imperiali, e da quelli del G. Duca egualmente. Ciò diede luogo a inviluppare maggiormente quei negoziati, e a sare che la Spa-: gna, profittando della alienazione, che mostravano i mediatori dalla Corte di Vienna, intraprendesse un contegno più sostenuto, e contradicesse con più vigore alle domande degl'Imperiali. La querela insorta sopra il diritto di conserire l'inye. stitura di Siena fece universalmente conoscere quanto le due Corti fossero lontane dal reconciliarsi sinceramente. Il G. Duca nell'atto di succedere al padre aveva domandato all' Imperatore le consuete investiture dei seudi, e singolarmente anche quel-

An. VI. avendo renunziato alla Spagna non poteva apdi C. propriarsi i diritti di quella Corona: domanda vano 1724 perciò che il Re di Spagna ne fosse investito nella. forma stessa che Carlo V. aveva tenuta con Filippo de la che il C. Duca devesse poi ricogene

forma stessa che Carlo V. aveva tenuta con Filippo II., e che il G. Duca dovesse poi riceverne a Madrid la subinfeudazione secondo l'antico stile. Questa controversia, siccome tendeva a sar deporre all'Imperatore il titolo e le prerogative di Re-di Spagna, risvegliò nuovi impegni, e somministrò argomento a molte contestazioni. Rigettato qualunque esame di essa al congresso si entrò in discussione fra i Ministri delle respettive Corti se gli Stati ceduti da Filippo V. sormassero parte integrale della Monarchia di Spagna, e se il Ducato di Siena fosse un feudo diretto dell' Impero, ovvero una dipendenza del Milanese: obiettavasi che l'imperatore, non essendo discendente dal primo investito, non poteva in conseguenza esercitare i diritti dell'investitura data a Filippo II., e adducevasi l'articolo VIII. del trattato di Londra, che vietando alla Casa d'Austria qualunque atto di dominio sopra la Toscana, si credeva che venisse a toglierli indirettamente anche questo. Anche a Firenze i Ministri d'Inghilterra e di Francia minacciavano il maggior risentimento delle loro Corti se il G. Duca avesse aderito a ricevere in Milano l'investitura di Siena, e gl'insinuarono di chiedere a Vienna una dilazione: egli replicava loro che se l'intendessero con l'Imperatore, perchè le sue circostanze l'obbligavano a non mescolarsi in questa contesa, e a secondare quella forza che era più in grado di astringerlo; sece però ben comprendere che non avrebbe lasciato scorrere il tempo presisso dalle leggi feudali alla consumazione di quest'atto, e che ai mediatori e non a esso apparteneva il,

An, gioni da introdursi nelle piazze di Toscana, Parma dic. e Piacenza per la sicuressa dell'Infante Don Carlo. 1724 Le conseguenze di queste domande dovevano essere che l'Imperatore non si opponesse all'ingresso dell'infante in Italia, e che il G. Duca si trovasse nella necessità di entrare con la Corte di Madrid inun amichevole trattato per assicurare la successione: e quando le circostanze avessero obbligato a valersi con rigore dei diritti che dava il trattato, rissettevasi che le guarnigioni pagate dalla Francia e dall' Inghilterra avrebbero interessato maggiormente queste due Potenze a sostenere le condizioni già stabilite. In qualunque modo la Spagna voleva introdurre in Toscana l'Infante, e avere il Porto di Livorno sempre aperto ai soccorsi nel caso di opposizione dalla parte dell'Imperatore. Ma non così l'intendevano i Plenipotenziari di Vienna, ai quali per precisa istruzione della Corte conveniva opporsi a qualsivoglia introduzione di truppe straniere in Italia. Fu perciò replicato formalmente alle domande degli Spagnoli (\*) che l'Imperatore avendo acconsentito allo stabilimento delle guarnigioni non era per opporvisi, ma a condizione però che si ricercasse prima il consenso dei possessori attuali, che questo consenso fosse libero, e non si facesse loró violenza veruna. Rimostravano i Plenipotenziarj Tedeschi a quelli dei mediatori che se il trattato doveva osservarsi nella sua integrità, la rigorosa intelligenza di esso era applica bile alle condizioni fondate sull'equità e modera-

<sup>(\*)</sup> Dispositioni art. V. ec. Sacra Caesarea Majestas non adversabitur, dummodo juxta literas praefati articuli, absque molestia modernorum possessorum, et iis libere assentientibus, ac siue turbatione quietis publicae, salveque Caesaris et Imperii supremo dominio fieri possit.

An. non formava parte integrale nel trattato; ma era di C. una cautela appostavi condizionatamente, e sempre 1724 che non fosse contradittoria al trattato medesimo.

Si rilevò pertanto con la voce e con la penna a Vienna e a Cambray che le disposizioni dell'artiticolo V. consistevano fondamentalmente nella feudalità, uella vocazione del successore con le preventive investiture eventuali, e nella assicurazione del totale possesso e quiete delli attuali Regnanti (\*). Queste tre condizioni apparivano talmente legate fra loro che l'alterazione di una avrebbe distrutto. le altre, mentre che il rimanente dell'articolo era suscettibile di qualsivoglia variazione senza ledere l'integrità della disposizione. Con questo spirito erano state concepite le investiture eventuali, autenticate dalla approvazione della Spagna, e di tutto il Congresso, e da esso erano parimente animati gli articoli del trattato, nei quali è satta menzione delle guarnigioni. Ripetevasi nel trattato che l'oggetto delle medesime era la pubblica tranquillità; e come mai, dicevasi, si può conseguire la tranquillità pubblica, e quella delli attuali possessori con usure verso di essi delle ostilità? Nè poteva conciliarsi il mantenere salvo ed illeso il possesso della loro Sovranitá con toglierli l'arbitrio di far uso delle proprie Piazze, e in conseguenza limitarli la disera e l'offesa, che sono le maggiori prerogative di un Principe libero come il G. Duca. Non comprendevasi parimente come poterli rendere immuni da qualsivoglia molestia, mentra sono troppi i pericoli di arbitrio, di prepotenza e di

<sup>\*)</sup> Absque ullo damno, aut praejudicio, salvaque per omnia Principum, etc. possessione. = Nell'articolo delle guarnigioni è espresso che s' introducano = Absque ulla molestia aut sumptu possessorum = .

An. in Spagna l' Infanta destinata sua spesa, accresce na di C. do le amarezze tra le due Corti, sollecità la con-17.15 clusione dei negoziati di Ripperda e finalmente li trenta di Aprile restò segnato in Vienna il tanto desiderato trattato di pace tra l'Imperatore e Filip. po V. Era esso modellato sopra quello di Londra, se non che per quanto riguardava le successioni di Toscana e di Parma si escludeva affatto l'introdu: zione delle guarnigioni, e si stabiliva che (") l'Infante avrebbe potuto a suo tempo entrarne al: possesso in virtù delle investiture e dell'atto di garanzia. Lo spirito del trattato era di unire le due Potenze in una lega, e di ristabilire le due Monarchie nelli stessi rapporti, che aveano fra di loro a tempo di Garlo II. Un trattato di commercio ammettendo i sudditi Austriaci a godere di tutti i vantaggi della mercatura di Spagna consolidava maggiormente la compagnia d'Ostenda, ed alienava sempre più dall'Imperatore l'Inghitterra e l'Olanda. Così stretta unione fra le due Potenze, togliendo alla Francia quel predominio che teneva sopra ambedue, doveva naturalmente farla rivolgere a ristringere i suoi interessi con l'Inghilteres. Il congresso di Cambray si sciolse da per se stesso, e tutta l'Europa restò colpita della novità del trattato, e dal modo con cui era stato concluso.

A Firenze si fecero delle dimostrazioni di gioja

<sup>(\*)</sup> Art. VI. §. 5. L' Imperatore e il Re di Spagna promettono di osservare di buona fede e religiosamente tutto ciò che è stato stabilito nel trattato di Londra, ad oggetto di non introdurre in detti Stati durante la vita dei presenti possessori veruna truppa propria o che sia al loro solzi do, di modo che dandosi luogo alla successione dell' uno o dell'altro di detti Stati il Principe Infante D. Carlo ne potra prendere il possesso in vigore delle lettere della investia tura eventuale.

per il bene, che la pace apportava all'universale, An me il G. Duca non restò bastantemente appagato di C. della medesima: il rimaner libero dal timore del- 1725 de guarnigioni per quanto si reputasse un profitto, mon credevasi però che le sole promesse sussero un provvedimento corrispondente alla forte passione, che mostrava la Spagna di accelerare la spedizione dell'Infante in Italia, e di assicurarli validamente il possesso delle successioni. Erano già note le antiche pratiche del Marchese di Monteleone con le Potenze mediatrici per impegnarle a pressare il G. Duca a dighiararsi sopra le proposizioni da farlisi, e prevedevasi per ogni parte che questa alleanza sarebbe stata di breve durata, e che nuove contingenze l'avrebbero ben presto interrotta. Determinato il G. Duca di non alterare l'intrapreso sistema della più indifferente neutralità sece rinnovare a Cambray la consueta protesta, e ordinò ai suoi Ministri di escludere qualsivoglia apertura e proposizione di trattato senza la certezza preliminare che dovesse restare illesa la sua Sovranità, e salve le prerogative e la libertà delle State. Ripperda, divennto Duca, Grande di Spagua e Ambasciatore del Re alla Corte di Vienna, uomo ardito.ed impetuoso, apprese la protesta del G. Duca per un'atto di ostilità, e per un oltraggio satto at en Re. Spiegavasi egli in aria minaccievole e \*severaget Marchese Bartolommei Inviato di Toscana; che il G. Duca nel voler sare l'impugnatgre, e, il riformatore del trattato di Londra prepazava la rovina del propio Stato, e la desolazione dei popoli; che egli ben rissettesse allamna impotenne per sar fronte alle sorze dell'Imperatore e del Re Cattolico, sempre pronte a piombare sul G. T.X.

n. Ducato qualora persistesse ad opporei alle misure di C già prese; e finalmente che non sperasse di poter 1725 conseguire la minima alterazione dell'articolo V. del trattato di Londra, perchè non era in potere di ulcuno il farvi verun cambiamento. La feudalità, i torti satti all'Elettrice, e la differenza tra la giustizia e la forza allegate dal Ministro Fierentine per giustificare la protesta nulla valevano a calmare l'impeto e la veemenza di quello spirito soverchiamente france e inconsiderato, che anzi si avannò ad esigere che dal Senato di Firenze si annullasel'atto del 1713. a savore dell'Elettrice, e si procedesse a farne uno simile a favore dell' Infante. Il grado di prosperità e di grandezza, a cui la Toscana sarebbe stata inalzata dall' Infante, doveva unimare il G. Duca ed i popoli a prestarsi a qualanque desiderio del Re Cattolicó; poichè recuperandosi il Ducato di Castro e quello di Urbino, e formandosi alli Stati di Toscana e di Parma un così nobile accrescimento veniva a costuirsi na ·Principato dei più riguardevoli nell' Italia, non senza speranza di poter fare in progresso dell' Infante Don Carlo un Elettore dell' Impero. Tutte queste minaccie e lusinghe non secero però la minima impressione nell'animo di Gio. Gastone, il quale replicando al Bartolommei lo istruiva con tali espressioni: Io non voglio impegni, e voglio godere del benefizio del tempo per quanto posso, e ciò serva per regola di tutti i suoi passi. Le circostanze favorivano assai questa massimu, perchè sparsasi la notizia delle minaccie di Ripperda il Ministro di Francia equello d'Inghilterra assicurarono il Bartolommei, che le loro Corti non avrebbero tollerato che si facesse al G. Duca la minima vio-

An. nio dell' Infante poneva in grave sospetto la Frandi C. cia. Portandosi il Re Britannico a Hunnover, ove intervenne anche il Re di Prussia, si stabili fra questi due Monarchi e il Re di Francia una stretta alleanza, e ne resté segnato il trattato il di 3. di Settembre. Una Lega offensiva e difensiva con scambievole e proporzionato concorso di forze vincola va gl'interessi di queste Potenze, impegnate a sostenere i loro respettivi possessi e godimenti attuali di privilegi e prerogative, specialmente in genere di commercio. L'oggetto di questa lega da durare quindici anni esprimevasi esser quello di mantenere la pace e l'equilibrio dell' Europa, e di garantire l'osservanza del trattato di Westfalia, e dei consecutivi al medesimo. S' invitarono ad accedere a questa alleanza le altre Potenze, e particolarmente. quelle del Corpo Germanico, il che dimostrava che si aveva in mira principalmente di agire contro l'. Imperatore, e incorporando nell'unione le Provincie unite astringerlo a sopprimere la Compagnia d'Ostenda, e mendicare la loro amicizia per conseguire la garanzia dell' ordine di successione, stabilito sino dal 1713. nella Casa d' Austria. Per quanto la partecipazione di questa alleanza sosse accompagnata dalle più obbliganti dichiarazioni di amicizia e di pace, conobbesi nondimeno a Vienna potere esser questa l'epoca di una revoluzione nel sistema politico d'Europa, e il seme di nuova guerra. Al G. Duca su insinuato di non lasciarsi sorprendere dai nuovi alleati, e di continuare nell'intrapreso metodo della più indifferente neutralità. Non trascuravasi dall'altro canto a Vienna di promovere il matrimonio del Principe Antonio di Parma, e una nuova malattia sopraggiunta in Buemia alla G. Duchessa saceva sperare ai Te-

An. le. Guadagnato in tal guisa l'amore dei sudditi si di C. meritò ancora la stima al di suori, e l'Imperato-1726 re Carlo VI. e i di lui Ministri non facevano che ammirare il vigore, con cui avea saputo resistere alle insinuazioni e alle minaccie delli Spagnuoli e dei mediatori per non entrare in trattato col successore, conservare la sua Sovranità libera, e allontanare dallo Stato qualunque molestia. Questo contegno che molti attribuivano a naturale indoleuza ed ostinazione, e che procedeva dalla massima stabilità di non volere essere inquietato mentre vivesse, né entrare in verune impegno, su poi giudicato da tutti il più conveniente alle sue circostanze, perchè lo poneva in grado di profittare delli avvenimenti che già faceva prevedere il trattato di Hannover. Pareva ormai disciolta la quadruplice alleanza, e l'Europa tutta era in sermento per formare nuovi piani d'equilibrio fra le Potenze. La successione dell'Infante Don Carlo non era più il principale oggetto dell'applicazione dei Gabinetti, poichè gli Olandesi allarmati dai felici progressi della Compagnia d'Ostenda, e gl'Inglesi commossi dalla pretesa restituzione di Maone e di Gibilterra pensavano ai mezzi di prevenire gli efsetti della stretta unione di Carlo VI. con Filippo V. L'accessione delli Stati Generali al trattato d' Hannover doveva esser la crise che decidesse del sistema politico, e perciò all' Haja si rivolsero tutti i negoziati ad oggetto di persuadere o dissuadere questa accessione. Una serie voluminosa di memorie, di repliche e di deliberazioni occupò l'ingegno e la penna di quei Ministri mentre procuravasi dai respettivi partiti di guadagnarsi delli aderenti. Non si parlava che della serma risoluzione di tutte le Corti per conservare la pace, ma da ogni parte si

An. sisioni del trattato di Loudra; e il nuovo Ambadi C. sciatore di Spagna a Vienna Duca di Bournonvillo 1747 nun desisteva dal dare gl'impulsi i più stimulanti per indurre il G. Duca a entrare in trattato con Fi-

per indurre il G. Duca a entrare in trattato con Filippo V. La morte di Francesco Farnese Duca di Parme accaduta li 26 di Febbrajo sece nascere qualche speranza di mutazione nell'ordine delle cose. Era successo in quelli Stati il Principa Antonu di lai fratello in età di 48 anni; la poca intelligenza che teneva col Duca e gl'intrighi dei Ministri di Spagna aveano fino a quel tempo frasturnato il di lui matrimonio, ma le attuali circostanze, la di lui peca dipendensa per gli Spagneli, e gl'impulci delli allesti di Hannover facevane comprendere che non avrebbe tardato ad eleggerai in sposa una Principessa. Per quanto il temperamento di questo Principe e la di lui corpulenza non dessero leugo a concepire aicure aperanze di prole, nondi: meno non essendo il caso impossibile già si formavano delle congetture supra gli avvenimenti futuri, a si prevedevano nuove guerre tra la Casa d'Austria e la Spagna. Sostenevasi a Madrid che sopravvenendo al Farnese dei figli non avrebbero avute verun diritto sopra il G. Ducato, quale dopo la morte di Gio. Gastone senza prole maschile veniva dal trattato di Londra assicurato senza contradizione all'Insante. Non così ragionavauo gli allesti di Hannover, i quali facendo precedere i diritti del sangue a qualunque trattato giudicavano che i maschi di casa Farnese avrebbero dovuto per giustizia escluder l' Infante dalla successione dei Medici. Questo dabbie doveva decidersi dall'evento, e dai successi della guerra, che sempre più appariva imminente. Facevansi in Alsazia e in Finadra strepitosi preparativi tanto, dalla parte dell'Imperatore che della Fran-

An. to tanto discusso, tanto più che quando sossero riadi C niti in un sol trattato gl'interessi delle due alleman \*737 la pertinacia non avrebbe produtto altro effetto che di attirare sopra il G. Durato la forza. Si promettevano all'Elettrice tutte le convenienze e prerogative conciliabili con i trattati, e si faceva sperare ai popoli di Toscana tutti quei comodi e vantaggi che la Spagna può accordare alle Nazioni più amiche. Carlo VI., sempre alieno dal minacciere la forza, non poté denegare gli ustici i più premurosi, ed in conseguenza su insinuato a Gio. Gastone di valersi della opportunità, e di profittare delle huone disposizioni della Corte di Spagna per assicurare le sue convenienze e la quiete dei Sudditi. Il ritegno, finallora mostrato dalle Potenze garanti del trattato di Londra per devenire apertamente alla forza, incoraggiva sempre più il G. Duca a persistere nella negativa di aderire al medesimo; ed in conseguenza riepilogando le antiche ragioni di coccienza e d' onore, che l'obbligavano a tener salda la sua libertà, replicò di non potere ammettere verun trattato senza i preliminari della indipendenza del Dominio Fiorentino, della validità dell'atto del Senato, e della esclusione delle guarnigioni. La lusinga di guadagnar tempo per attendere dal case qualche cambiamento piú favorevole lo faceva trascurare qualunque riguardo d'irritare la Spagna; dall'aspetto politico delle Corti di Europa ritraeva la più certa speranza di una mutazione, e mentre avea veduto vacillare tanti trattati non sapeva persuadersi che quello di Londra non dovesse crollare. Determinò pertanto di profittare dell'apertura del nuovo Congresso per riprodurre le solite rimostranze contro i torti inferiti dal trattato di Londra alla Toscana e alla Casa Medici, e si prepararono nuove memerie

per dimostrare l'insussistenza dei diritti dell'Impero sul Dominio di Firenze, la validità dell'atto del di C. Senato, e gli artifiziosi negoziati della Corte di Vien-1727 na per acquistare un diritto che non aveva, e che avrebbe potute condurla appossesso di quasi tutta l'Italia. Fu creduto opportuno che senza dispiacere all'Imperatore si collocasse tutta la siducia nel Cardinale di Fleury, il quale dopo essere stato educatore di Luigi XV. era divenuto suo principale Ministro, ed acquistavasi nell'Europa opinione di probità, moderazione e inclinazione alla quiete. Egli avea già promesso di fare le parti di Avvocato della Casa Medici, e di essere il mediator tra Filippo V. e Gio. Gastone, e la reconciliazione non che si trattava tra la Francia e la Spagna dava luogo a sperare tutto il successo; e quando anche questo impegno del Cardinale non avesse prodotto gli effetti che si desidemvano, reputavasi almeno valevole a prevenire gli allesti d'Hannover per non consentire alla violenm, e trattenere la Spagna e l'Imperatore dal concertare delle nuove risoluzioni. Qualunque ritardo reputavasi sempre proficuo, poiche dal tempo più cambiamento, e una più conveniente disposizione.

una leggiera infermità sopraggiunta al G. Duca, 1728 e che dal Padre Ascanio Ministro di Spagna e dal C. Gaimo Inviato dell' Imperatore era stata artifizionementi qualificata come mortale, risvegliò tutta l'attenzione delle due Corti, e acceleró le opportune disposizioni per il caso della vacanza. L'Imperatore stimolato dall'Ambasciatore di Spagna invià al suo Ministro in Firenze un decreto Imperiato, per cui s'intimava sovranamente ai popoli di Tupcana di riconoscere per loro Sovrano l'Infante Don Carlo immediatamente dopo la morte di Gio.

An. populo di Firenze per riconoscere l'infante alla di C'morte di Gio. Gastone con la cassazione dell'Atto 1728 del 1713., e finalmente una Plenipotenza al Conte Borromeo per mettere in possesso l'Infante, e valersi delle armi in caso di resistenza: con queste disposizioni s'incaminarono al congresso il Ministre dell'Imperatore e quello del Re di Spagna.

## CAPITOLO SESTO

L'opposizione delli alleati d'Hannover accresce gl'impulsi all'Imperatore e alla Spagna per pressare il G. Duca ad accomodarsi: gli invincibili ostacoli che vi s'incontrano fanno mutar sentimenti alla Spagna, la quale con un trattato concluso a Siviglia è garantita dagli alleati d'Hannover della pronta introduzione di seimila Spagnoli nelli Stati destinati all'Infante. Si fanno dagli alleati di Siviglia le intimazioni al G. Duca; l'Imperatore vi si oppone. Gio. Gastone si destreggia, e procura di combinare con l'una e con l'altra Potensa.

I gagliardi impulsi, con i quali la Corte di Spagna stimolava per ogni parte il G. Duca per indurlo a un trattato, la voce che si allestissero in Lombardia diecimila uomini per accostarsi alle frontiere della Toscana, le imprudenti e orgogliose minaccie che il Frate Ascanio e il Conte Caimo facevano in Firenze di desolazioni e di stragi, non poterono rimoverlo dalle massime già stabilite. Il Marchese di Monte Leone Plenipotenziario del Re Filippo presso i Principi dell' Italia, affidato all'antica considenza che avea tenuto con Cosimo III., si saceva sicuro di riescire nell'impresa, e superare in tal guisa alla Corte il Duca di Bournonville suo emulo. Giunto a Firenze ed accolto con ogni dimostrazione d'onore non poté sar gustare le sue proposizioni ai Ministri di G. Gastone, e trovò in essi

An. Medici, si adombrava la libertà del Dominio Ficdi C. rentino, e gli si oscuravano tutte le prerogative. Il 1728 sapersi che l'Autore n'era stato largamente rimunerato, e destinato a scrivere altre opere, e specialmente la vita del Regnante Imperatore Carlo VI., provava bastantemente quanto quella Corte fosse attaccata al sistema di render precaria e totalmente soggetta all'Impero la Sovranità di Toscana. Questi principi così repugnanti al proprio decoro e al bene dei popoli dichiarò Gio. Gastone esser l' unica causa della renitenza mostrata per convenire con gli Spagnoli, totalmente ligi della Corte di Vienna, e credeva con questo metodo d'aver procurato il proprio interesse non meno che quello del successore. E qualora la Corte di Francia avesse potuto illuminare sopra di ciò quella di Madrid, e ridurla a principj più conformi alla reciproca convenienza e all'interesse comune, egli si dichiarava pronto a prendere di concerto quelle risoluzioni, che potessero più contribuire alla sicurezza della successione e alla scambievole sodisfazione L'Abbate Giulio Franchini Residente alla Corte di Francia su munito di plenipotenza per introdurre su questo piede un trattato, e per comparire al Congresso, nel caso però che così richedessero i Plenipotenziarj.

Queste riflessioni della Corte di Toscana convinsero il Ministero Francese della necessità di far argine al predominio dell'Imperatore in Italia, e di moderare per quanto fosse possibile le disposizioni dell'articolo V. del trattato di Londra. Anche l'Ambasciatore Britannico Walpole deplorò l'acciecamento dei Ministri Spagnoli nel sottomettere totalmente all'Imperatore i Infante Don Carlo, e rilevò che qualora s'inducesse il G. Duca a prendere qual-

Toscana le guarnigioni Spagnole. Non e dubbio che di C. camminando sul piede di questi trattati non si ren-1728 deva impossibile di moderare l'odioso vincolo della feudalità, ed accordare all'Elettrice qualche prerogativa, che conciliasse le sue pretensioni con i diritti dell'Infante Don Carlo. Sodisfatto il G. Duca su questi due punti, l'introduzione delle guarnigioni Spagnole o non sarebbe stata gravosa, o forse lo stesso Gio. Gastone l'avrebbe desiderata per garantire l'effettuazione delle convenzioni che avesse fatte col Re Filippo. In conseguenza di ciò il Cardinale di Fleury e il Signore di Chauvelin concorsero a trattare col G. Duca con principi più uniformi per salvare la libertà del Paese e l'atto del Senato; ma suggerirono peró al G. Duca di proporte un piano di successione, che presentasse alla Spagna qualche allettativo, che la lusingasse più delle promesse e dei diplomi Imperiali. Riflettevasi che qualora si fosse stabilita fra le due Corti una convenzione che abbracciasse i loro comuni interessi, essendo essa appoggiata alla garanzia delli alleati di Hannover non vi era da temere che l'Imperatore potesse opporsi ad una Lega così potente e che gli era tanto superiore di sorze; ma troppo difficile pareva il ridurre a questi sentimenti l'Ambasciatore Spagnolo, il quale irritato contro il G. Duca per non aver variato mai le sue repliche era già risoluto di fare alli alleati

le Potenze che sono concorse ai trattati di Londra che non saranno introdotte guarnigioni straniere nelle Piazze delli Stati di Toscana e di Parma, non ostante la stipulazione fatta a questo effetto dai detti trattati, e che non si opporranno a qualunque passo che il Serenissimo Re di Spagna giudicherà a proposito di movere presso le stesse Potenze per impegnarle a consentire che vi siano introdotte la guarnigioni Spagnuole.

An. Corte di Vienna non voleva essa sola l'odiosità della di C. resistenza per attirarsi contro le forze di tutti. In 1728 questo contrasto il G. Duca persisteva costantemente nelle sue massime, mentre anche il Duca di Parma dichiarava egualmente di non voler guarnigioni. Non credevasi in Italia che la Corte di Vienna potesse mai consentire solennemente alle guarnigio-· ni Spagnole, punto che tanto interessava la sicurezza dei suoi possessi, e Gio. Gastone lusingavasi di ricevere da questa pendenza tutto il comodo e l'occasione di temporeggiare. Ma intanto il Duca di Bournonville era incalzato per portare a Madrid le precise e finali proposizioni dei Plenipotenziarj, i quali, dopo molte e intralciate discussioni della forza dei trattati e dei respettivi impegni delle loro Corone, convennero in Fontainebleau di aggiungere al progetto due articoli (\*). In essi, qualora la

(\*) Art. I. Benchè nel trattato della quadruplice alleanza sia stato regolato tutto ciò che riguarda la successione delli Stati di Toscana e di Parma a favore del Sereniss. Infante D. Carlo, S. M. Imp. S. M. Cristianissima e S. M. Brittannica confermano e ratificano tutto ciò, che è stato stabilito in detto trattato per la detta successione, e s'obbligano di buona fede di passare tutti i buoni uffici, e di fare tutte le istanze al G. Duca di Toscana, affinchè col consenso dell'Elettrice vedova Palatina sua sorella dichiari per suo immediato successore in mancanza di maschi il detto Serenissimo Infante Don Carlo, e che prenda le misure le più accertate e le più pronte con la Spagna per assicurarle la detta successione, e lo stesso sarà praticato col Duca di Parma in mancanza di figli maschi.

Art. II. Sua Maestà Imperiale, S. M. Cristianiss. e S. M. Britannica si obbligano, in caso che passato il termine di sei meti il G. Duca di Toscana e il Duca di Parma non abbiano concordato nella sopraddetta forma, di assicurare la successione al Sereniss. Infante D. Carlo, di astringerli e di introdurre le guarnigioni Svizzere nelle Piazze forti di Toscana e di Parma, o in quelle di quello che non consentirà alla detta successione nella, forma che è stata regolata a disposta dalla quadruplice alleanta.

An. o dal rigettare in Italia gli Spagnuoli dipendeva la di C. conservazione dei possessi della Casa d'Austria in 1729 questa Provincia: l'insistenza della Regina sopra questo articolo reputavasi una prova convincente che le sue mire tendevano a recuperare alla Monarchia il Regno di Napoli. Pendenti questi ragionamenti si avanzavano i negoziati, e finalmente la Spagna potè guadagnare l'Inghilterra e la Francia. e separarle dall'Imperatore. Queste due Potenze secero alla Corte di Madrid l'offerta formale di dar mano alla pronta introduzione delle guarnigioni, siano Svizzere al soldo della Spagna o Spagnole, e promessero di adempirla, voglia o non voglia l'Imperatore, purchè la Spagna si accordasse almeno provvisionalmente con l'Inghilterra, segnando un piano di pace, e sacendo distribuire gli effetti dei Galeoni. Il Cardinale di Fleury compati soavemente il G. Duca, e attribui la violenza di questa risoluzione all'urgenza delle circostanze, e agl'impegni contratti precedentemente senza sua colpa; benal devenne a nuove proposizioni per una convenzione, ma portando esse il preliminare delle guarnigioni non surono accolte. Gio. Gastone protestò che avrebbe satto chiuder le porte a chiunque venisse per assalirlo, e indirizzandosi all'Imperatore convennero insieme di non consentire mai ad un passo così contrario agl' interessi dell' uno e dell' altro. Gli stessi Francesi restarono gravemente meravigliati come il Cardinale affettando inclinazioni tanto pacifiche, col pretesto di risparmiare una guerra ne promovesse una nuova: consideravasi che l'espugnazione di Livorno richiedeva una flotta e un esercito da sbarco, e che quanto poteva essere ardua impresa il prenderlo per mare, altrettanto era facile all'Imperatore il soccorrerlo e disenderlo dalla parte di

Tale era lo sconvolgimento che produceva la ridi C. soluta fermezza della Corte di Spagna sull'assico-1729 lo delle guarnigioni, allorchè un nuovo accidente raddoppiò il timore che si accelerasse a Cadice la spedizione della slotta. Il G. Duca un giorno passeggiando in veste lunga da camera inciampò, gli tracollò un piede che si slogò, e cadde a terra battendo il capo, in cui si fece una piccola scalfittura. Ciò pose in moto tutti i Ministri esteri e specialmente quello di Spagna con spedire dei corrieri, ed avvisare le Corti che un colpo di apoplessia sopraggiunto al G. Duca annunziava in breve la di lui mancanza. Un falso rumore empi subito l'Italia della vicina morte di questo Principe, e su necessario che gli stessi Ministri si portassero ad osservarlo per disingannarsi e convincersi che il riguardo di stare in letto era una cura necessaria della svoltura del piede, e non effetto di apoplessìa. Nondimeno si accrebbero le truppe a Lungone, e si rinnovarono le minaccie della imminente partenza della flotta da Cadice. A Siviglia si avanzarono i negoziati, e gli alleati d'Hannover accettarono finalmente le proposizioni esibite loro da quella Corte. Contenevano esse in sostanza le condizioni da stabilirsi per un trattato provvisionale, che facilitasse un permanente accomodamento delle pendenze con l'Imperatore da eseguirsi in due anni. Non ammettevansi però compensi provvisionali sopra l'introduzione delle guarnigioni Spagnole in Toscana, perchè doveva effettuarsi immediatamente dopo la segnatura del trattato. Doveva essa consistere in soli seimila uomini, e le Potenze contraenti si obbligavano di sar subito al G. Duca e al Duca di Parma le intimazioni e diligenze, che avessero credute opportune assinchè sosse ricevuta

An. sione delle guarnigioni non furono pubblicati, perdi C. chè quelli del trattato pubblico (") furono creduti 1729

(\*) Articoli toccanti l'introduzione delle guarnigioni nelli Stati di Toscana e di Parma.

Art. IX. Si effettuerà prontamente l'introduzione delle guarnigioni nelle Piazze di Livorno, Portoferrajo, Parme e Piacenza in numero di seimila uomini di truppe di S. M. Cattolica e al suo soldo, le quali serviranno per la maggior sicurezza e conservazione della successione immediata di detti Stati a favore del Sereniss. Infante Don Carlo, e per essere in stato di resistere a qualunque intrapresa e opposizione, che potesse insorgere in pregiudizio di quanto è stato regolato sopra la detta successione.

Art. X. Le Potenze contraenti faranno prontamente tutte le diligenze, che crederanno convenienti alla dignità e alla queite del Sereniss. G. Duca di Toscana e Duca di Parma, affinchè le guarnigioni siano ricevute con la maggior tranquillità, e senza opposizione subito che si presenteranno alla vista delle piazze, nelle quali dovranno essere introdotte.

Le dette guarnigioni presteranno ai presenti Possessori il giuramento di difendere le loro Persone; Sovranità, Beni, Stati e sudditi in tutto ciò che non si opponga al diritto di successione riservato al Sereniss. Infante Don Carlo, e i presenti possessori non potranno niente domandare o esigere, che vi sia contrario.

Le dette guarnigioni non s'ingeriranno direttamente nè indirettamente sotto verun pretesto negli affari del governo politico, economico, e civile, e avranno ordine espresso di rendere ai Sereniss. G. Duca di Toscana e Duca di Parma tutto il rispetto e onori militari, che sono dovuti ai Sovrani nei loro Stati.

Art. XI. L'oggetto dell'introduzione di detti seimila nomini delle Truppe di S. M. Cattolica e al suo soldo essendo quello di assicurare al Sereniss. Infante Don Carlo la successione immediata delli Stati di Toscana, Parma, e Piacenza, S M. Cattolica promette tanto per se, che per i suoi successori che qualora il Sereniss. Infante D. Carlo suo figlio o qual altro in cui cada il diritto di esso, sarà possessore tranquillo di detti Stati, e sicuro da ogni invasione, e da qualunque altro motivo di timore, farà ritirare dalle Piaze

peratore ad acconsentirvi senza impegnarsi a una di C. guerra. Il di 21 dello stesso mese accederono al 1729 trattato anche gli Stati Generali, nè altro si attendeva a Firenze se non che la Toscana dovesse soccombere al turbine, che le sovrastava.

Restò sbigottito il G. Duca al primo avviso del1730 la segnatura di questo trattato, è sempre più sermo nella già presa risoluzione di non voler dividere con alcuno la sua Sovranità, nè prestare il
consenso alla propria oppressione, si rivolse a esplorare con certezza i sentimenti della Corte di
Vienna. Pendevano tuttavia i negoziati che i Mi-

se di questi Stati le truppe che saranno sue; e non quelle dell'Infante Don Carlo, o di chi sarà subentrato nei di lui diretti, dimanierachè con quest'atto la detta successione resti assicurata, ed esente da qualunque accidente.

Art. XII. Le Potense contraenti s'obbligano di stabilire secondo i daritti di successione già stipulati, e di mantenere il Sereniss. Infante Don Carlo o chi subentrasse nei di lui diritti nel possesso e godimento delli Stati di Toscana, di Parma e Piacenza subito che vi sarà stabilito, di difenderlo da ogni insulto contro qualsivoglia Potenza che pensasse a inquietario, dichiarandosi con questo trattato perpetui garanti del diritto, possesso, tranquillità e quiete del Sereniss. Infante e suoi successori in detti Stati.

Art. XIII. Riguardo poi si dettagli, concernenti il regolamento e la manutenzione di dette guarnigioni, allorchè siano stabilite nelli Stati di Toscana e di Parma siccome si può presumere che S. M. Cattolica e i Sereniss. G. Duca e Duca di Parma converranno fra loro in un accordo particolare, le LL. MM. Britannica e Cristianissima promettono che subito che sarà concluso questo accordo Esse lo ratificheranno, e garantiranno tanto a favore di S. M. Cattolica che dei Sereniss. G. Duca e Duca di parma come se fesse inserito parola per parola nel presente trattato.

T. X.

An nistri dell'Imperatore tenevano attaccati con gli di C. Stati generali per trattare una reconciliazione com 1730 gli alleati d'Hannover, e la garanzía dell'ordine di successione per la Casa d'Austria stabilito nel 1713 doveva essere il punto di riunione tra Carlo VI. e i detti alleati. Questo articolo non procedente dalli antichi negoziati ma proposto integralmente di nuovo, temeva Gio. Gastone che infine dovesse essere l'ultimo prezzo del suo saccifizio. Nondimeno, giacchè vedeva che questo incidente poteva esser proficuo per temporeggiare, credè opportuno di unire i propri interessi a quelli dell'Imperatore, e di opporsi apparentemente agli alleati di Siviglia, con tenersi però sempre aperta la strada a un accomodamento: rifletteva che tutta la controversia tra l'Imperatore e la nuova alleanza riducevasi infine all'esame se la successione di Toscana dovesse esser regolata dal trattato di Londra o da quello di Siviglia, che ambedue concordavano nell'opprimerlo; e che violenza per violenza era ormai inevitabile il sacrifizio. Ma siccome dal tempo poteva sperarsi unicamente un rimedio, pose in opera tutto lo studio per profittare della resistenza dell'Imperatore, e dei negoziati del Cardinale di Fleury. Erasi nel trattato segreto fra gli alleati di Siviglia stabilito il termine per l'introduzione delle guarnigioni, cioè di quattro mesi per le pratiche da ultimarsi con i possessori attuali, e di sei per l'esecuzione. Dieci mesi di tempo combinati con la resistenza della Corte di Vienna confortavano alquanto Gio. Gastone, e gli facevano sperare qualche accidente più favorevole. Con questi principj su ricevuta tranquillamente l'intimazione che li sei di Gennajo secero al Segretario Montemagni il Marchese de la Bastie Inviato di Francia, e Col-

An. le convenienze, che il Re Cattolico e gli alleati ofdi C' serivano, e promettevano per la medesima. Sebbe1730 ne i Ministri confessassero di esser mancanti di opportune istruzioni sopra di ciò, nondimeno insistevano che senza la cieca e letterale accettazione
dei due articoli preliminari non si dava luogo al
trattato.

Siccome il piano formato dagli alleati di Siviglia era quello di non fare alcuna proposizione, e minacciando la pronta e inalterabile esecuzione del trattato indurre il G. Duca nella necessità di abbandonarsi alla lor discrezione, perciò doverono i Ministri di Firenze intraprendere un metodo di trattare il più circospetto per mostrar confidenza nella Corte di Francia, che offeriva la mediazione, non irritare gli alleati, che minacciavano e tenere il G. Duca unito con l'Imperatore, da cui solo poteva sperarsi un freno alle impetuose risoluzioni della Corte di Spagua. A Vienna la comunicazione di questo trattato era stata appresa come una intimazione di guerra; si erano subito dati delli ordini per sar marciare delle truppe in Italia, ed era già stato dichiarato che il trattato di Siviglia conteneva una manisesta infrazione di quello di Vienna, e di quello parimente fatto con l'Impero nel 1725. Parve all'Imperatore che si volesse imporli la legge nella stessa forma, che fu imposta alla Spagna dalla quadruplice alleanzanel 1718, e preparò opportunamen. te la guerra, lasciando però sempre aperta la strada a trattar della pace. Vedeva che l'Inghilterra e l'Olanda non aveano alcuno interesse per violentarlo, e si lusingava che le semplici apparenze avrebbero finalmente ridotto la Corte di Spagna a miglior partito. Questi sentimenti furono sinceramente comunicati al G. Duca, il quale su esortato a mostrare

An. cato più atte e necessarie per prevenire l'esecuziodi C. ne di un disegno, che, oltre d'infringere la più chiara 1730 disposizione della quadruplice alleanza er a tanto pregiudicievole alla quiete e interesse di S. A. R. Finalmente dichiarava Sua Maestà esser risoluta d'impegnare a tal fine i mezzi più proprjed efficaci, e nel medesimo tempo i più pronti a secondare tutte quelle operazioni, che potessero condurre alla tranquillità del G. Duca e disesa del suo Stato e sudditi, come mezzo di assicurare quella di tutta l' Italia. Questa dichi arazione, sebbene vincolasse il G. Duca togliendoli l'arbitrio di convenire con gli Spagnoli senza che vi concorresse l'Imperatore e non ponesse l'Imperatore medesimo in alcuna obbligazione di partecipare al G. Duca ciò che egli trattasse con le altre Potenze relativamente alla successione della Toscana nondimeno fu reputata opportuna per guadagnar tempo, e disimpegnarsi dalle urgenti pressature, con le quali i Ministri di Francia e d'Inghilterra incalzavano tutto giorno per l'accettazione dei due invariabili articoli, apposti per preliminare di ogni trattato.

Erasi già dato principio in Firenze alle pratiche, e tenevansi fra i Ministri delle Potenze alleate e quelli del G. Duca delle conferenze per conciliare la circospezione, i riservi, i compensi e le cautele dei Fiorentini con l'impeto e con le minaccie della Francia e dell'Inghilterra. Quello spirito di superiorità, che ha sempre il forte in confronto del debole, annichilava i ragionamenti e le riflessioni che si adducevano per disimpegnare il G. Duca dalla pura e semplice accettazione dei preliminari, e le sessioni che si tenevano per tale effetto o si risolvevano con la precipitazione e con le minaccie, o si riassumevano con le lusinghe e con nuove pro-

An. ciliati gl'interessi degli alleati con la Corte di Viendi C. na. Fu fatto loro comprendere che in conseguenza non si potevano più ammettere in Toscana le guarnigioni Spagnole, e che il sospendere qualunque ato che attirasse nel G. Ducato le forze Imperiali, ridondava sempre in vantaggio dell' Infante medesimo. Tali sentimenti si convalidarono ancora con gli atti esteriori, poichè oltre il rinforzo delliordinari presidi di Livorno e Portoferrajo, la matazione dei Comandanti e il richiamo di nuovi Uffiziali, si fecero circolare e si radunarono delle truppe per disporsi a una resistenza. Avvaloravano queste operazioni al di suori del G. Ducato le truppe Tedesche, le quali si riunivano per entrare nella Lunigiana. Ciò fece qualche impressione in quei Ministri, che prima erano persuasi che l'Imperatore non sosse in grado d'intraprendere la guerra, e il G Duca non mancò di esagerare da per se stesso a Filippo Y. i pericoli, che gli sovrastavano, e il poco vantaggio che avrebbe reso a suo figlio con sar distruggere quello stato, di cui doveva esser Sovrano. Al Cardinale di Fleury dichiarò di esser pronto a entrare in trattato, semprechè le condizioni di esso non lo compromettessero con l'Imperatore; e siccome S. M. I. non repugnava di prestare orecchio slle proposizioni di un accomodamento, si rendera perciò necessario che anche a Vienna s'indirizzassero i negoziati e le pratiche. Ciò non ostante il Residente Britannico Colman pretese di esigere una pronta e decisiva risposta se venendo a Livorno la Flotta di Spagna con le guarnigioni sarebbero o nò riceyute. Se il G. Duca vi avesse acconsentito dichiarò che non sarebbero venuti che seimila uomini come amici, e se vi avesse repugnato n'erano pronti all'imbarco quarantamila. Senza impegnarsi a una repli-

An. faceva al suo Re di non ammettere le guarnigion i di C. Spagnole. In circostanze così scabrose temendo il 1730 G. Duca di essersi troppo inoltrato con l'Imperatore, e di attirare in conseguenza nel proprio Stato le forze dei due partiti, si rivolse novamente alla Spagna, e dichiarò di accettare l'articolo preliminare della successione immediata, mostrando di non potere aderire alle guarnigioni per non dover concorrere alla propria rovina. Questo primo grado di condescendenza fece mutar linguaggio ai Ministri dei Collegati, i quali convertendo le minaccie in lusinghe tentarono tutte le vie per farlo accedere direttamente al trattato di Siviglia, e incorporarlo in quella alleanza. Ma non era facile il rimovere il G. Duca dall'adottato sistema di neutralità, e dalla massima che si era prefisso di temporeggiare, e destreggiarsi in forma da scansare le violenze, lusingandosi che un alleanza così numerosa e una associazione d'interessi fra loro contradittorj o si sarebbe divisa, o almeno non si sarebbero riunite per lo stesso oggetto le vedute di ciascuno. Mai non si era veduto fare apparecchi di guerra con tanto ardore, nè mai le Potenze erano state così poco inclinate ad intraprenderla. Una farragine di memorie, di documenti e di riflessioni sopra la buona o mala fede di ciascuno teneva occupate le penne nel tempo, che si studiavano i mezzi i più decorosi per dispensarsi dall'armi. La Dieta di Ratisbona risonava dei rimproveri e delle scambievoli giustificazio ni delle Potenze. Un decreto di commissione dell'Imperatore avea posto in sermento tutto il Corpo Germanico, poichè sottoponendosi all'esame di quella adunanza tutti i capi d'infrazione dei trattati, nei quali la Spagna avea contratto con l'Impero le obbligazioni le più solenni, s'interessava

An. Cattolica di prendere altre provvidenze, che posdi C. sano assicurare la conservazione e indennità dei 1730 predetti Stati: che a sine di conservare ed accrescere il commercio della Piazza di Livorno darà il Re Cattolico tali disposizioni, che non solamente non possa essere impedito il suo presente regolar corso dalla guarnigione che deve introdurvisi, ma che a sine di farlo maggiormente siorire gli accorderà i possibili vantaggi nel commercio di Spagna: che S. M. Cattolica è pronta a concorrere e a condescendere a tutto ciò che sarà conducente alla maggior sodisfazione, decoro, onore e autorità del Sereniss. G. Duca, e della Sereniss. Elettrice vedova Palatina, purchè non sia contrario al trattato di Siviglia, nè pregiudiciale di diritti del Sereniss. Infante Don Carlo. E per venire più al particolare, come che il medesimo Sereniss. Infante si trova già nell'età d'anni quindici, e per conseguenza nella sua età maggiore come Infante di Spagna, e fin d'adesso senza necessità di tutore, perciò arrivando il caso, che Dio allontani per lungo tempo, di dovere il Sereniss. Infante succedere effettivamente al Sereniss. G. Duca, promette S. M. Cattolica che nel Gabinetto che il Sereniss. Infante formerà e manterrà per il buon Governo di detti Stati la Sereniss. Elettrice sarà la prima ad entrarvi unitamente col Sereniss. Infante, da cui sarà l'A.S.E. venerata con la più distinta attenzione, e i dettami della quale seconderà per meglio assicurare la sua condotta: che arrivando il caso della morte del Sereniss. G. Duca, che Iddio conservi lungamente, potrà la Sereniss. Elettrice prendere il titolo di G. Duchessa, e godere di tutti gli onori e prerogative, che abbiano goduto altre G. Duchesse ve-

An. i mezzi e gli atti i più solenni che la costituzione di C. del G Ducato potesse dare per riconoscere, giurare 17.30 e costituire l'Infante nell'intiero pasesso della successione, ed esibiva ancora di condiscendere a quelle sodisfazioni, che S. M. mostrava di desiderare il trattato non prescriveva. Furono perciò rinnovate nella replica all' utlimatum le antiche proposizioni, e vi su aggiunto che per dare a S. M. Cattolica un più sicuro riscontro che S. A. R. non solamente intende di assicurare nel miglior modo possibile la detta immediata successione, ma di stabilirla ancora, e di assodarla oltre ai termini presissi nel trattato di Siviglia, è pronte a ricevere il Sereniss. Infante in vita sua in questi Stati, e per sicurezza di sua persona formarli una particolare guardia del corpo, ed a regolare le proprie guarnigioni, ed aumentarle a misura delle sue forze, e di quelle del Paese.

## CAPITOLO SETTIMO

Il G. Duca promove l'esaltazione del Cardinale Corsini al Pontificato. Gli Spagnoli, e i Tedeschi lo incalzano per introdursi nelle sue piazze, ed ei si schermisce dalli uni e dagli altri. Acconsentendosi con il trattato di Vienna alla introduzione delle guarnigioni Spagnole, egli concorda con Filippo V. per le convenienze sue e dell'Elettrice, e accede a detto trattato. La Flotta Angl-Ispanintroduce pacificamente in Livorno le guarnigioni, ed è stabilito un regolamento per le medesime.

Perduta ormai qualunque speranza di conservare la libertà fino alla morte, e allontanarsi dattorno le inquietudini e le molestie della successione, si abbandonò Gio. Gastone al destino, e stanco di più lottare coi Gabinetti, lasciò ai propri Ministri

An. affari di Governo, e nella amministrazione di giudi C. stizia, e sacendolo libero dispensatore di quelle 2730 grazie, che possono indifferentemente distribuirsi più all'uno che all'altro, non alterò per questo nella minima parte la buona giustizia. Fu opinione bensi che egli si valesse di questo istrumento per umiliare l'orgoglio dei Grandi, i quali addetti al vecchio sistema di Cosimo III., ed esclusi dall' attuale Governo, non sapevano adattarsi a fare la Corte a un villano per conseguire una grazia dal Principe. Quindi è che sebbene il regno di Gio. Gartone sembrasse favorito dal Cielo con far risorgere in Toscana quelle prosperità, che n'erano state allontanate dal padre con l'oppressione, nondimemo in Firenze non mancava un partito di malcontenti e diffamatori del proprio Principe. I Frati, e tutti quelli che aveano parte nell'antecedente Governo, non facevano che disprezzare la condotta del G. Duca, ed esagerare le conseguenze della libertà, il fomento che si dava al vizio, e il torto che si era fatto alle persone Religiose con disprezzare i loro buoni consigli, ed escluderle dalla Corte. La libertà, che il G. Duca aveva generalmente accordato per i costumi e per il modo di conversare, variando le antiche consuetudini, inspirava nella gioventù la scioltezza ed il franco procedere, che da taluni si considerava come la via più diretta per condurre al libertinaggio e alla depravazione. Le massime e le maniere Oltramontane aveano già preso piede in Italia, e il bel clima di questa Provincia attirava il concorso di ogni Nazione. Dopo che il nuovo sistema di persetto equilibrio avea riunito le potenze principali d' Europa in una sola alleanza, anche i sudditi respettivi cominciarono a considerarsi scambievol-

An. e dell'oppressione, e prorompeva scopertamente di C.in espressioni piene di dispetto e d'ingiurie contro 1730 l'Elettrice, e contro chi savoriva la di lei successione. Non è perció meraviglia se la feudalità imposta dal trattato di Londra trovò in Toscana dei partigiani, e se la dichiarazione di nullità nell'atto del Senato del 1713 ebbe forse più applauso in Firenze che a Vienna. Questa stessa divisione di desiderj e di sentimenti si era introdotta nel Ministero non meno che tra i privati, ma prevaleva il numero di quelli che bramavano un successore, che non si allontanasse dalle massime di Governo, introdotte e stabilite da Gio. Gastone. Una tale disparità di sentimenti nella Nazione avea tenuto in qualche sospetto le due Corti di Vienna e di Spagna, facendo temere che sotto questa apparenza di desiderare o di aborrire il Governo dell' Elettrice covasse sempre un partito di Repubblicani facile a produrre una revoluzione per opporsi alle disposizioni del trattato di Londra. Il G. Duca lasciava: che ciascuno opinasse a suo talento, e desiderasse ciò che credeva più vantaggioso, semprechè non no restasse alterata la quiete pubblica; non potendo più salvare la sua libertà studiò tutti i mezzi di salvare almeno lo Stato da una guerra, e da una invasione. Mantenevasi tuttavia nella stessa dubbiosa situazione la pace d' Europa; scorreva il termine prescrittosi dagli alleati di Siviglia per l'esecusione del trattato, moltiplicavano le memorie e le giustificazioni tra Corte e Corte, e si preparavano l'armi senza aver volontà di sare la guerra. Un genio pacificatore, che avesse saputo insinuarsi con esticacia, e conciliare con dignità gl' interessi di tutti avrebbe potato sacilmente produrre il bene tanto desiderato della pace universale.

1

La morte di Benedetto XIII. risvegliò la speranza An di avère un Pontefice di qualità opportune per que-di C. eto effetto, tanto più che il Gollegio, vedendo i 1730 danni cagionati dalla incapacità del defunto Papa, si applicava maturamente a concorrere in un soggetto, che avesse i talenti per riparargli. Dopo che il Conclave era stato per più mesi sgitato dalle consucte fazioni, ed erano stati inutilmente posti al cimento vari soggetti di esperimentato merito, e grati all'universale, i partiti Francese e Spagnolo collegati con quello d'Albani rivolsero le lora mire sopre il Cardinale Lorenzo Corsini Fiorentino. Era egli in età di 79 anni, disettoso di vista e di gambe, ma pronto di spirito, e il più capace di riporre in sistema il Governo della Chiesa e dello Stato, poiche la lunga carriera, le speciali commissioni bene adempite, e i naturali talenti lo enettevano a portata di ben discernere gl'interessi del Papato e quelli d'Italia; creatura favosita di Clemente XI. non poteva essere accetto alla Gasa d'Austria, la quale in due altri Conclavi avea procurato sempre d'escluderlo dal Pontificato. In questo non era fra gli espressamente esclusi dall' Imperatore, ma il Cardinale Cienfuegos, a cui era assidato il aegreto della Corte di Vienna, vedendole così desiderato dal partito Borbonico, recusò di far concernere gl' Imperiali a questa elezione, dichiarando che non sarebbe stata conforme alle intentioni di Sua Macstà. Era la Casa Corsini da lungo tempo tetal mente addetta alla servitù della Cam Medici, e ne godeva tutto ili favore. Il Cardiméle Lesenza era epecialamente favorito e distirito dulle Principues Violente, e in conseguenza pote-To promottosci-tutta l'esticacia di Gio. Gastone al-McCorter del Vibrated Egli aven avuto-la vistà di e-

sortare i suoi promotori a desistere de qualunque di C. premura, ma nondimeno la Principessa volle ten-1730 tare tutte le strade per inalzarlo. Oltre le qualità personali, che rendevano il Cardinale Corsini meritevole del Papato, rimostrò il G. Duca all'Imperature che questa famiglia essendo in possesso di Feudi Imperiali non avrebbe potuto mai discostarsi dagl'interessi di Casa d'Austria; che le attuali circostanze d'Italia esigevano un Papa, che agisse seco di concerto, ed avesse a cuore gl'interessi del G. Ducato; e finalmente che prestando S. Maestà il consenso, il Corsini avrebbe riconosciuto da essa unicamente la sua esaltazione, poichè da lei solamente gli veniva impedita. Trovati ginati a Vienna i riflessi di Gio. Gastone, su ordinato al Cardinale Cienfuegos di non opporsi alla esaltazione di Corsini, e di concorrervi all' occasione. Restò egli eletto li 12 Luglio, e prese il nome di Clemente XII. Sua prima cura su quella di promover la pace, nia troppo ormai parevano inoltrati gl'impegui delle Potenze, e troppo dissicile si rendeva il trovare un punto di mezzo, che conciliasse la dignità e l'interesse di tutti.

Era il G. Ducato circondato per ogni parte dalle armi Imperiali, preparavasi a Cadice a far vela una Flotta, si disponevano per l'imbarco a Barcellona dei corpi di cavalleria, accreditavasi sempre più la voce che questa Flotta dovesse alla metà d'Agosto riunirsi a Marsilia con i contingenti delli altri alleati, nè più facevansi dalla Corte di Francia dei progetti di pace. Una intimazione senza ammettere alcun ritardo pressava il G. Duca a ricevere in Milano l'investitura di Siena, e quest'atto dalla Corte di Vienna e dalli alleati di Siviglia consideravasi come un principio di ostilità. Il Padre Ascanio sul-

An. lici residenti alle Corti surono incaricati di promodi C. vere con ogni efficacia le pratiche di un accomoda-1730 mento, ma in Spagna su tentato ogni mezzo assinchè nel caso che sosse inevitabile la rottura di guerra convenissero almeno di una neutralità per il G. Ducato. La giustizia di salvare un Principe innocente, senza demeriti con la Corte di Spagna, e che si prestava a tutto ciò che era in sua facoltà, come ancora i riflessi dell'interesse particolare dell'Infante di non trovare desolato lo Stato, fecero proporre dagli alleati che si presentassero davanti a Livorno i seimila vomini, disegnati dal trattato di Siviglia, domandando una amichevole introduzione, la quale nel caso che gli fosse negata, la Flotta avrebbe potuto agire contro gli Stati dell'Imperatore, giacchè a esso, e non al G. Duca, dovevasi attribuire la negativa. Contribuiva a promovere questopiano l'interesse medesimo degli alleuti, poiche Livorno essendo ripieno di Francesi, Inglesi e Olandesi, quivi stabiliti per la mercatura, non era sperabile che concorressero ad assediare e bombardare una Piazza con tanto danno dei respettivi loro mazionali. Nondimeno, siccome la Spagna non dava luogo ai compensi, ed insisteva pertinacemente sopra la nuda esecuzione del Trattato, spargevasi ogni giorno più il rumore della mossa di questa Flotta, lusingandosi che il timore avrebbe piegato finalmente l'Imperatore e il G. Duca a consentire liberamente alla introduzione delli Spagnoli. La Corte di Vienna all'opposto risoluta di sostenere la sua dignità e le disposizioni delli antecedenti trattati, e temendo esser concertato fra gli alleati un qualche piano di divisione delli Stati che possedeva in Italia, si preparava con vigore alla guerra. · Non sapevano persuadersi a Firenze che fra tan-

An mente questa dichiarazione come conforme alle di C. intenzioni delle loro Corti, ma a Vienna fu appre-1730 sa come un artifizio tendente a impedire la prevenzione, e rimovere il G. Duca da ogni altra disposizione per la resistenza. Nondimeno ciò, sebbene non interrompesse l'esecuzione del piano di disesaprogettato da Gio. Gastone, servi d'impulso alla Corte di Vienna per rinforzare con gli alleati le pratiche di un decoroso accomodamento. Una dichiarazione finale avea troncato ogni trattato con la Corte di Francia; poichè avendo colà i Ministri Imperiali protestato di opporsi alle guarnigioni Spagnole, ed offerto di concorrere a qualche altro compenso equivalente, purchè gli alleati garantissero la prammatica sanzione del 1713. in ordine alla successione della Casa d'Austria accettata da tutti i suoi Stati, li su replicato non potersi ammettere

parte il Sereniss. G. Ducz, è vano e mal fondato il supposto che le Potenze alleate siano per fare alcune ostilità contro S. A. R. e contro quelli Stati e popoli innocenti.

Se poi le truppe di S. M. C., valendosi di questo pretesto o di qualunque altro colore, s'introdurranno con la forza in questo Stato, o in qualsivoglia parte di esso, o se vi saranno ricevute di consenso di S. A. R., come pare che possa credersi a vista di essersi fatti molti preparamenti per impedire la temuta violenta introduzione delle truppe Spagnole, e nessuni per opporsi al passaggio e all'entrata delle soldatesche Alemanne, considerazione che fa credere al Re mio Sig. et ai Principi suoi alleati che vi sia della connivenza tra questa Corte e quella di Vienna, in questa supposizione io non posso dispensarmi di dichiarare a VS. Illustriss. che nell'uno o nell'altro di detti casi le Potenze alleate impiegheranno tutto il loro potere per agire contro le truppe Imperiali nella stessa forma che la Maestà dell'Imperatore si è protestate di sure contro le trappe Spagnole, cioè d'impedir loro l'ingresso, o sloggiarle da qualunque parte di questo Stato, dove potessero essere entrate, ec.

An zione del 1713, e l'introduzione delle guarnigioni di C. Spagnole nelle Piazze sorti di Toscana e di Parma 1731 secero la base di questo trattato. Tutto l'articolo III. (\*) riguardava unicamente il regolamento delle

(\*) Art. III. E siccome è stato più volte rappresentato a S. M. I. e Cattolica con espressioni amichevoli per parte di S. M. il Re della Gran Brettagna e delli alti e potenti Sigg. gli Stati Generali delle Provincie unite, che ad effetto di stabilire la tranquillità pubblica desiderata da tanto tempo, e conseguirla più prontamente che fosse possibile, non vi era il mezzo più sicuro che assicarare maggiorinente la successione dei Ducati di Toscana, Parma e Piacenza, destinati al Sereniss. Infante D at Carlo con introdurre immediatamente nelle Piazze forti dei detti Ducati seimila uomini di truppe Spagnole; S M. I e Cattolica desiderando di entrare nelle vedute e di secondare i desideri pacifici di S. M. Britannica e delli alti e potenti Stati Generali delle Provincie unite, non si opporrà per la sua parte in veruna maniera alla introduzione pacifica dei detti seimila Spagnoli nelle Piazze forti dei Ducati di Toscana, Parma e Piacenza in conseguenza delle promesse fatte di sopra dal'detto Re Britannico e Stati Generali. E giudicando S. M. I. e Cattolica esser necessario che l'Impero vi dia il suo consenso, promette nel tempo medesimo che non trascurerà verana premura assinchè questo consenso sia dato nello spazio di due mesi o più presto, se sarà possibile. E per ovviare con la maggior prontezza alle turbolenze che minacciano la quiete pubblica, S. M. I. e Cattolica promette di più che subito fatto il cambio delle ratificazioni notificherà il consenso dato in qualità di capo dell'Impero per la detta pacifica introduzione al Ministro del G. Duca di Toscana, come ancora al Ministro di Parma, che risiedono alla sun Corte, e ovunque sarà giudicato opportuno. La detta M. I. e Cattolica promette ancora e assicura che essa è così lontana dal promovere o opporre alcano impedimento direttamente o indirettamente alla accettazione delle guarnigione Spagnole nelle dette Piazze, che all'opposto impiegherà i suoi buoni usuzi, e interporrà la sua autorità, affinchè siano tolti tutti gli ostacoli, difficoltà, o finalmente tutto ciò che potesse opporsi alla detta introduzione, e în conseguenza affinché i 6200. nomini di truppa Spagnola possano

An vedevasi non aver sussistenza la gravidanza di queldi C. la Duchessa. Al G. Duca parve di esser sacrificato 1731 per la terza volta dalla Corte di Vienna, poichè, dopo aver dato all'Imperature tante prove di attaccamento e di sincera corrispondenza, non sapeva persuadersi che si sosse concluso un trattato, che tanto lo interessava, senza alcuna precedente partecipazione. Ma giacchè conveniva cedere alle circostanze e alla sorza, volle che almeno si tentasse ogni mezzo per profittare del cambiamento cagionato dalla morte del Duca di Parma, e col mandare l'Infante a risedere in quella Città si procurasse che non restasse alterata la sua tranquillità, e l'esercizio della sua Suvranità non rimanesse soggetto ai riguardi, che pur troppo erano dovuti a un successore armato e più potente di esso. Fu perciò rimostrato che prima di devenire con la Corte di Spagna alla stipulazione del trattato solenne si rendeva necessario il promovere una convenzione particolare tra il Re Cattolico e la Casa Medici, senza la quale nè la successione sarebbe stata tranquilla, nè il successore avrebbe potuto guadagnarsi l'amore dei Sudditi. Ciò, siccome era coerente alle disposizioni del trattato di Siviglia impegnava ancora il Ministro Britannico Robinson a promoverlo con ogni essicacia. Egli offerì al Bartolommei tutta l'autorità del suo Re a favore delle convenienze del G. Duca e dell'Elettrice, mentre dall'altro canto il Conte di Zinzendorff insinuava che il vero interesse della Casa Medici sarebbe stato quello di gettarsi intieramente nelle braccia dell'Imperatore. Ma tuttavia sembrava al G. Duca immaturo qualunque trattato fintanto che non si vedesse l'esito della supposta gravidanza della Duchessa di Parma.

Argomento grave e piacevole di pronostici e spe-

An se a questa dichiarazione lo avrebbe esposto a ricodi C. vere qualunque legge: l'eleggere uno di questi due 1731 partiti poteva essere egualmente pericoloso, come ancora poteva comprometterlo con ambedue il trattare direttamente con esso senza la mediazione di veruno. Nondimeno per non incorrere in qualche pregiudizio, che lo esponesse a nuovi pericoli, munì d'istruzioni e di plenipotenza il Marchese Bartolommei, affinché potesse entrare in negoziato col Duca di Liria nel caso che vedesse imminente l'accessione della Spagna al recente trattato; ma cominciarono a riconoscersi le inclinazioni della Corte Cattolica, allorchè il Padre Ascanio, notificando formalmente al G. Duca l'assenso Imperiale per L'introduzione delle guarnigioni Spagnole, lo richiese delli ultimi suoi sentimenti sopra questo articolo. Ciò rese necessario il troncare ogni indugio, il dimostrarsi pronto a concordare a Vienna o a Firenze, e non più resistere, ma implorare una moderazione delle guarnigioni. La fatalità di esser sacrificato da tutti, e il riflesso di non attirare delle calamità sopra i Sudditi, da esso amati teneramente, lo aveano fatto piegare alle circostanze: sempre occupato a prevenire i troppo anticipati provvedimenti, che si prendevano dalle Potenze sopra la sua mancanza, si vedeva sempre presente davanti agli occhi il lugubre aspetto di quel funesto caso di morte, a cui mirava l'Europa. Così triste imagini erano quelle, che lo conducevano a procurarsi dei sollievi, che lo distraessero, ma la morte della Principessa Violante accaduta li 30 Maggio accrebbe le sue. afflizioni, e lo abbandonò affatto alle proprie inclinazioni, e a quelle dei suoi domestici. Tutta la Toscana compianse sinceramente la perdita di una Principessa, che era il modello della virtù, e che

soscritto dai Plenipotenziarj il trattato (\*), in cui la An. Corte di Spagna condescese, oltre l'espettativa alle di C. 1731

(\*) Nel come della Santissima Trinità Padre, Figliuolo, e Spirito Santo.

La Divina Provvidenza, che si degnò d'inspirare nei cuori del Serenissimo Gio. Gastone primo G. Duca di Toscana, e della Sereniss. Anna Maria Luisa Elettrice vedova Palatina sua sorella le stesse sincere, e ardenti brame, che ebbe sempre il Sereniss. G. Duca Cosimo III. loro padre di glor. mem., di concorrere nelle misure, che fussero pigliate dalle Potenze maggiori, assine di provvedere alla mancanza di successione della loro Famiglia in quella forma, che potesse esser giudicata più efficace, e più propria a conservare, e meglio assicurare in ogni evento la tranquillità pubblica, e la perticolare dei loro Stati, ed a procurare e promovere la felicità e le convenienze maggiori del loro popolo, si è finalmente compiaciuta di coronare il merito di sì rette intenzioni nell'unire gli animi dei principali Potentati al compimento d'un'opera sì grande, mediante il pacifico stabilimento della successione nella Sovranità di questi Stati di un Principe, che, oltre di essere sì strettamente cangiunto di sangue con questa Sereniss. Casa, quale è il Sereniss. Principe Infante di Spagna figlio primogenito di S. M. Cattolica, e della presente Regina di Spagna, e perciò desiderato sopra ogni altro dalle Altezze Loro, è stato sempre l'oggetto de voti universali di questi popoli per la dignità della sua nascita, e per tante altre sue ereditarie, e personali prerogative, che giustamente fanno sperare a tutta la Toscana sotto il Governo d'un Principe sì grande la continuazione della prosperità e del riposo, che ha godu-, to sotto il Dominio de' G. Duchi della Sereniss. Casa regnante; e perchè affine di dare l'ultima mano ad un'impresa di tanta importanza differita fino al presente dalla incertezza della piena concorrenza, e sodisfazione di S. M. I. e delle altre principali Potenze d'Europe, desiderata egualmente da S. M. Cattolica, dal Sereniss. G. Duca, e dalla Sereniss. Elettrice vedova Palatina, e finalmente assicurata, dopo che sono state felicemente sopite con i moderni trattati alcune difficoltà, che erano insorte, è stato giudicato necessario di maneggiare, e

An. convenienze del G. Duca e dell' Elettrice, e ad asdi C. sicurare la quiete e le prerogative del G. Ducato.

concludere direttamente fra la M. S. Cattolica e S. A. R. un trattato, e convenzione di Famiglia a Famiglia, per cui restino regolati diversi interessi, concernenti non solo il più felice e convenevole stabilimento della successione del sereniss. Infante suddetto in questi Stati, anche in vita del regnante Sereniss. G. Duca, che Iddio prosperi per molti anni, in qualità di suo immediato successore, ma ancora la conservazione della Sovranità, autorità, e quiete di S. A. R, il decoro, e le convenienze della Sereniss. Elettrice vedova Palatina, ed i comuni vantaggi di questo Stato, e de'suoi popoli, ed a tal oggetto si è degnata S. M. Cattolica di munire della sua Regia Plenipotenza il Padro Maestro Fra Salvadore Ascanio dell' Ordine de Predicatori suo Ministro in questa Corte di Toscana; perciò l'A.S. R. si è parimente determinata di eleggere, e destinare con eguali plenipoteri il Cav. Priore Marchese Carlo Rinuccini del Consiglio di Stato, e Segretario di guerra, ed il Cav. Priore lacopo Giraldi del Consiglio di Stato; ed essendosi i nominati Ministri Plenipotenziarj comunicate, permutate vicendevolmente le loro respettive facoltà, e tenute fra loro più e diverse conferenze, sono convenuti di un trattato di Famiglia come sopra, e di una perpetua alleanza e amicizia fra S. M. Cattolica, suoi eredi, e successori da um parte, ed il Sereniss. G. Duca, e suoi successori dall'altra, nel modo, e colle condizioni espresse negli articoli seguenti.

Art. I. Per stabilire sulla base più ferma, e inalterabile una perpetua alleanza, e sincera amicizia fra la Famiglia Reale di Spagna, e la Casa regnante di Toscana, i Regni, e la Corona diS.M., e li Stati di S.A. R. convengono, e concorrono consentono pienamente tanto il Sereniss. G. Duca, quanto la Sereniss. Elettrice vedova Palatina sua sorella, non ostante qualunque altro provvedimento, che in una diversa situazione delle cose pubbliche sia stato dato antecedentemente in Toscana per questa successione, che morendo S. A. R., che Iddio conservi, senza lasciare di se figli maschi, sia ed esser debba suo successore immediato nella Sovranità di tutti i suoi Stati, componenti ora il G. Ducato di To-

An. vorno e in Firenze con farlo servire dalli equipagdi C. gi e guardie del G. Duca, e assegnarli nel Palazzo 1731

impedimento all'esercizio libero di sua Sovranità, ma debba continuare a reggere, e governare i suoi Stati e il suo popolo con quella assoluta potestà e indipendenza, con cui gli ha retti e governati fin'ora; e per dimostrare il Re Cattolico fin d'adesso la più distinta affettuosa stima verso S. A. R., s'impegna di trattare la persona, e i Ministri del G. Duca, e de'suoi successori in quel modo, e con quei titoli, che nella Corte Cattolica, e dai Ministri della medesima si trattavano la Persona, e i Ministri del Sereniss. Sig. Duca di Savoja prima di esser riconosciuto e trattato come Re di Sardegna.

Art. VII. S'impegnano l'AA. LL. che tutto lo stabile di suolo fruttifero e infruttifero, sì feudale che allodiale di loro pertinenza, e che esiste dentro il continente e a confino de' loro Stati, che si troveranno avere, e possedere al tempo di loro morte, pesserà nel Sereniss. Infante come G. Duca di Toscana, e negli altri G. Duchi suoi successori, siccome promettono di rilasciare al Sereniss. Infante, e agli altri G. Duchi tutti i Padronati dei Benefizj Ecclesiastici della Casa e dello Stato, de'quali potessero per qualunque causa disporre.

Art. VIII. Che tutto il mobile e la supellettile di qualunque sorta, pregio, e valore, ed in qualunque luogo tenuti, conservati, e collocati si siano restino, e restar debbano in libero, ed assoluto dominio tanto per l'uso che per la proprietà delle AA. LL., e ne possano liberamente disporro tanto in vita che in morte, siccome restano alla loro libera disposizione tutti gli effetti e beni, che si ritrovano avere, e possedere fuori di questi Stati di Toscana, e nominatamente i provenienti dalle eredità delle Sereniss. G. Duchesse di Toscana Vittoria d'Urbino, e Margherita di Francia loro nonna e madre respettivamente, e tutti i crediti di loro particolare attenenza in qualunque luogo si siano, a riserva delle artiglierie, armi e munizioni, e qualunque altra cosa spettante al servizio di guerra e della marina.

Art. IX. Si obbligano le AA. LL. di cedere, siccome ora cedono al Sereniss. Infante per quando sarà G. Duca di Toscana, e ai G. Duchi suoi successori tutte le altre ragioni

An. Contemporaneamente si acceleravano alla Cordi C. te di Vienna i negoziati col Duca di Liria per de1731 terminare le condizioni di un nuovo trattato. La

M. Britannica, e i Signori Stati Generali delle Provincie unite dei Paesi Bassi di garantire la presente convenzione, che la M. S. Cattolica, anche in nome del Sereniss. Principe Infante, e S. A. R. si obbligano di ratificare, e di far cambiare le ratificazioni in Firenze nel termine di tre mest da contarsi dal giorno della segnatura, e più presto se potrà farsi.

In fede di che noi sottoscritti Ministri Plenipotenziari di S. M. Cattolica, e di S. A. R. di Toscana in virtù delle nostre Plenipotenze, che sono state comunicate dall'una all'altra parte, e che saranno qui sotto copiate, abbiamo segnato il presente trattato, o convenzione di Famiglia, e vi abbiamo fatto apporre i sigilli delle nostre armi. Fatto in Firenze li venticinque di Luglio mille settecento trentano.

Fra Salvatore Ascanio L. S. Carlo Rinuccini L. S. Iacopo Giraldi L. S.

Articolo separato. Si conviene con questo articolo separato, da avere la stessa forza e vigore, come se fosse inserito nella convenzione segnata in questo stesso giorno, che S. A. R. per dare la più autentica riprova delle sue sincere, ed affettuose intenzioni verso S. M. Cattolica, e la sua Real Famiglia consente fino d'adesso, non repugnandovi S. M. C., che il Sereniss. Principe Infante Don Carlo anche durante la vita, e il governo del Sereniss. G. Duca, possa venire e risedere in Toscana nel modo, e forma, che sarà regolato per non dare alcun aggravio all'erario di S. A. R., e al Paese, e senza alcun pregiudizio alla Sovranità, e piena autorità di S. A. R., la quale confida sicuramente, che S. M. Cattolica a riflesso del consenso accennato, e delle forti e ben gravi ragioni, che sono state rappresentate, e che di nuovo si rappresentano, si degnerà con un atto della sua Real clemenza di liberare affatto qualunque Piazza e luogo del Dominio della Toseana dal grave peso, e incomodo di ricevere truppe Spagnole, o quelle di qualsivoglia altra Nazione, potendo questo Paese essere conserva-40 e diseso dalle proprie guarnigioni, che in caso di bisogno possono anche aumentarsi col danaro, che a questo fine giudicasse di fornire la Spagna, e con quella disposizione

An. novazione di garanzía per l'ordine di succedere di C: della Casa d'Austria. Il trattato su segnato a Vien-1731 ua li 22 di Luglio. Si rimisero in vigore tutti gli antecedenti trattati, e specialmente quello dei 16 Marzo stipulato con l'Inghilterra, e si ebbe per oggetto principale di questa stipulazione il regolare la successione e la forma del possesso per l'infante Don Carlo. Le condizioni del trattato di Siviglia ne divennero parte integrale, e tutto su stabilito doversi considerare per la più retta interpetrazione dell'articolo V. del trattato di Londra. Tutto il maggior riguardo che si ebbe in questa occasione per il G. Duca si su di mostrare negliarticoli V. e VI. una apparente premura delle di lui convenienze e tranquillità, e d'invitarlo ad accedervi; ma in un articolo separato e segreto su convenuto che se nel termine di due mesi egli non avesse acconsentito a quanto finora era stato stabilito sopra di esso, l'Imperatore non si sarebbe opposto che la Spagna ed i suoi alleati eseguissero gli impegni contratti fra loro, il che significava il costringerlo con la forza. Fu communicato dal Conte di Zinzendorff al Marchese Bartolommei il tenore di questo trattato, e gli su intimato di dichiararsi per l'accessione, con lasciare il G. Duca nella piena libertà di concordare dipoi a Vienna o a Firenze le sue convenienze con la Corte di Spagna, senza però discostarsi dalle condizioni quivi già stabilite. Ma grave fu la sorpresa dei Ministri Imperiali allorchè fu loro partecipata la convenzione di Firenze concertata con tanto riguardo e dignità per il G Duca senza che essi vi avessero parte veruna. Tutti i Ministri dell'altre Potenze applaudirono il contegno di Gio. Gastone, il quale pressato per ogni parte dalla violenza avea

An, ria, amareggiato contro il padre Ascanio che gli di C. avea tolto di mano questo negoziato, disapprovò 1731 manisestamente la di lui precipitazione, e uniformò i suoi sentimenti a quelli dei Ministri Imperiali. Il Ministro Britannico Robinson esclamò più delli altri contro il G. Duca ed il Frate, mentre che il suo Re essendosi obbligato di conseguire il consenso esplicito per l'introduzione delle guarnigioni, questo non solo non era espresso in tutto il trattato, ma nell'articolo separato in cui si parlava delle medesime vi si trovavano delle clausule cavillose, e delle espressioni esclusive di questo consenso. Si cominciò a esigere una semplice e litterale accessione al Trattato di Vienna, nè si mancò per parte del Re d'Inghilterra a minacciare la violenza nel caso di una negativa. Questa forma di procedere sorprese gravemente Gio. Gastone, cui non pareva giusto che dopo aver tutto sacrificato all'altrui arbitrio si avesse ancora il poco riguardo di esigere da esso una formale approvazione dei torti, che gli erano fatti dalle Potenze. Dopo le più solenni e reiterate proteste fatte da esso e da Cosimo III. a Cambray contro la pretesa seudalità, egli dichiaró che la coccienza e l'onore non li permettevano di aderirvi; e se questa feudalità doveva aver luogo dopo la di lui morte non vedeva altra causa per estorquere da esso un inutile consenso che quella di renderli più amara e più sensibile la violenza che si saceva ai suoi Sudditi. Avendo sacrificato la quiete, la dignità, e la Sovranità propria e della sorella per secondare l'arbitrio delle Potenze, e in conseguenza avendo eseguite tutto ciò che esse desideravano, trovava troppo irragionevole il vedersi violentato per una formula, e il uon potere essere garantito da ulteriori mole-

An. Famiglia e Famiglia, per cui non intendevasi di di C contradire ai trattati, e si garantiva in quanto era 17<sup>31</sup> coerente ai medesimi; le Potenze contraenti si obbligavano ad assicurare al G. Duca, al suo Stato ed ai successori quanto era stato stabilito per la loro quiete, convenienza, e profitto.

Subito che su ratificata questa accessione il G. Duca e la Duchessa Dorotea di Parma madre della Regina furono dichiarati tutori dell' Infante D. Carlo. La gravidanza della Duchessa vedova era già stata dichiarata insussistente, e il Generale Stampa aveva preso nuovo possesso dello Stato di Parma a nome dell'Infante direttamente. La Squadra Spagnola comandata dall' Ammiraglio Mari, e l'Inglese dall' Ammiraglio Wager erano già combinate, e a Barcellona s'imbarcavano le truppe destinate per le guarnigioni. Ma siccome i trattati lasciavano Filippo V. nella piena libertà di repartire a suo talento le guarnigioni; e rislettendosi, che per il possesso dello Stato di Parma non occorrevano sicurezze ulteriori, si cominciò a Vienna a dichiarare di non volere Spagnoli nel Parmigiano per essere cessata la causa d'introdurgli, e si rappresentò per parte del G. Duca che cessato per metà il bisogno di queste guarnigioni non era giusto di aggravare la Toscana dell' intiero numero delle medesime. Nondimeno non essendo questa dissicoltà prevista dai trattati, e portando la necessità di correre la buona fede delli Spagnoli per non rompere stipulazioni così recenti, e accendere una guerra nel punto che si eseguiva la pace, la Corte di Vienna si acquietò e desiste da nuove dichiarazioni, facilitando intanto l' adempimento di tutti gli atti giuridici, che esigeva la tutela e il possesso dello Stato di Parma. Il. G. Duca vedendosi nella indispensabile necessità. An di anbire la legge che gli era imposta si prestava a di C. tutto ciò che gli era suggerito per parte dei Tede-1731 schi e delli Spagnoli, ma volendo lasciare ai posteri un documento irrefragabile, che giustificasse la sua condotta, guidata dalla sorza delle Potenze, e mon dalla propria libertà e riflessione, depositò presso l'Arcivescovo di Pisa una sua protesta segreta. Quest' atto in data delli 11 Settembre, autenticato con le maggiori solenuità, conteneva in sostanza una dichiarazione di G. Gastone di esser cerziorato pienamente della lesione, che si apportava ai diritti e prerogative della Città di Firenze con ammettere la feudalità, dei mali che ne sarebbero derivati ai popoli, e della mancanza di facoltà in esso per acconsentirvi; in conseguenza protestava di accedere al trattato di Vienna indutto dalla forza, e che mancando il consenso dei popoli non rimanevano essi viucolati per quest'atto mentre egli intendeva di lasciarli in quella piena: libertà ed indipendenza, che godevano quando si sottopesero al Governo della sua Famiglia. Questa inutile riserva, per quanto valesse a mettere in culma la coscienza di Gio. Gastone, nulla però poteva operare per salvare la Toscana dalla imminente invasione delli Spagnoli. Alla metà d'Ottobre erano già venuti i Commissari per disporre il ricevimento della Flotta, e preparare i quartieri per le guarnigioni; il Marchese Rinuccini fu spedito a Livorno con la plenipotenza di concordare un regolamento. Tutta l'Italia era in agitazione per la curiosità di vedere introdursi un nuovo Regnante in questa Provincia; i popoli di Toscana lo desideravano ardentemente, mossi a ciò dal confronto dei . . . . X.

An. Tedeschi, perchè troppo recente era tuttavia la di C. nremoria dei gravi disastri delle contribuzioni. Que-1731 sta stessa causa moveva egualmente le altre Nazioni d'Italia, e la Nazione Spagnola era ben certa di trovar quivi la maggiore disposizione ed un forte partito per secondare le di lei vedute. Parve, che l'Italia tutta concorresse in Toscana; e a Livorno per essere spettatrice dello sbarco della Flotta, e del magnifico ricevimento che si preparava all' Infante. Era la Flotta Angl-Ispana composta di 25 Vascelli da guerra Spagnoli comandati dal Marchese Mari, e sette Galere comandate da Don Michele Reggio; altri 16 Vascelli Inglesi comandati dall'Ammiraglio Wager formavano il compimento della medesima. Tutta insieme arrivò alla vista di Livorno li 26 d'Ottobre e sbarcò il Conte di Charny General Comandante delle truppe di terra. Dopo fatte ai nuovi Ospiti le migliori accoglienze intrapresero i Ministri di Gio. Gastone a stabilire con essi un regolamento, che preservasse il Pacce da quelli inconvenienti, che suole ordinariamente produrre una truppa, e non restasse vulnerata la Sovranità del G. Duca. Fu esso li 31 Octobre segnato in Livorno dal Padre Ascanio, dal Conte di Charny, dai respettivi Ammiragli e dal Rinuccini. Fu convenuto che dopo aver prestato il dovuto giuramento al G. Duca s'introducessero i seimila uomini di guarnigione senza veruno aggravio del Sovrano e dei Sudditi, assegnando la distribuzione dei medesimi fintanto che non fossero stabiliti i quartieri; in qualunque posto da custodirsi su determinato che le truppe Spagnole sossero due terzi di più delle G. Ducali; si attribui al Conte di Charny il supremo comando militare in Livorno. senza doversi però mescolare in veruna branca de

Governo politico ed economico, obbligandosi di An. dipendere dal Governatore G. Ducale in tutte le di C. concernenze di esso, il simile dovevasi eseguire a 1731 Portoferrajo, e si regolarono le cautele occorrenti per la consegna delle artiglierie e dei magazzini. Il di primo di Novembre il Conte di Charny con la massima pompa e solennità nel Palazzo G. Ducule prestò il giuramento in mano del Governatore a norma dell'articolo X. del trattato di Siviglia, e in conseguenza di ciò fu dato principio allo sbarco. Il popolo Livornese, e l'immenso numero dei forestieri quivi concorsi applandirono l'arrivo delli Spagnoli, i quali quella Regina avea procurato che comparissero nella massima pompa, e nell'aspetto il più lusinghiero.

## CAPITOLO OTTAVO

Arriva a Livorno l'Infante, e risanato dal vaiolo passa nella primavera a Firenze: quivi riceve gli omaggi nella
Festa di S. Gio. Batista, e ciò dà motivo a nuove contestazioni con la Corte Imperiale. La Francia col pretesto
delle turbolenze della Polonia rompe la guerra con l'
Imperatore in Lombardia ed al Reno. L'Infante passa a
Parma, e prende liberamente il Governo di quello StatoLa Spagna spedisce in Italia una poderosa armata, che
prende i quartieri d'Inverno in Toscana.

Occupate dal nuovo presidio le fortificazioni ed i posti più importanti della Piazza di Livorno, s'inviarono a Portoferrajo le truppe che sopravanzavano, e la cavalleria fu messa in marcia per Pisa, dove si dichiarò dovere stare non per guarnigione ma per deposito. Tutto fu posto in opera dalli Spagnoli affine di guadagnarsi l'amicizia e la confidenza dei Livornesi e delli altri sudditi di Toscana; a ciò l'

An. obbligavano l'interesse della Corona e le particolari di C istruzioni che tenevano dalla Regina; e una antici-1731 pazione di paghe, somministrata loro nell'atto di imbarcarsi a Cadice e a Barcellona, gli facilitò tutti i mezzi per apparire generosi e benefici. Ritirandosi in progresso dalla spiaggia le Flotte, e le Galere si portarono a Antibo per quivi attendere l'Infante, il quale fino dai 20 di Ottobre avea stabilito di partire da Siviglia. Con quelle di Spagna si unirono tre Galere del G. Duca comandate dal Cavaliere Marescotti, e questa attenzione su da Gio. Gastone reputata indispensabile, sebbene la Corte di Vienna sacesse scorgere manisestamente dei segni di dissidenza. Le truppe introdotte superavano il numero presisso da tanti trattati, e il titolo di deposito che si dava al di più delle medesime non appagava. Si sosteneva a Vienna essere ormai cessato il motivo d' introdurre Spagnoli nello Stato di Parma, e non essendo giusto che il G. Duca restasse aggravato di doppio presidio, doversi perciò rimandare in Spagna tutte quelle truppe, che eccedevano il numero di tremila uomini. Il Conte Caimo a nome dell'Imperatore dichiarò al G. Duca che se egli non voleva questo aggravio ne sarebbe stato liberato con ricorrere a S. M. I., la quale di più si offeriva di esimerlo dal ricevere l'Infante quando non lo avesse gradito. Replicò Gio. Gastone che dopo 12 anni di resistenza essendo abbandonato da tutti e messo in ceppi dall'Imperatore medesimo non vi era nulla di più inutile di una simile offerta, mentre egli trovavasi astretto dalla necessità a non dover dispiacere a chi poteva imporli la legge. Nondimeno sospendevasi a Parma il possesso, benchè fossero già preparati tutti gli atti richiesti dalle consuetudini dell'Impero, né si deveniva al punto di ritirare da

quello Stato le truppe Imperiali. Il Plenipotenzia- An. rio Generale Stampa, e il Marchese di Monteleone di C. si occupavano in contestazioni sopra l'infrazione dei 1731 trattati quanto al numero e ripartimento delle truppe Spagnole, e se si volle evacuato dagl' Imperiali lo Stato di Parma su necessario che Monteleone segnasse una dichiarazione, in cui si prometteva a nome del Re che si sarebbero ritirate di Toscana le truppe, che oltrepassassero il numero di tremila quando si vedesse che sossero d'aggravio al Paese. Con tali auspicj di amarezza e di distidenza della Corte di Vienna sbarcò a Livorno l'Infante Don Carlo la sera dei 27 Dicembre. Tutta quella Città era in estremo timore della salvezza di questo Principe; poichè essendo quivi giunta la sera avanti la Capitana del G. Duca avea riferito che navigando essa di conserva con le Galere di Spagna, sorpresi dalla burrasca in vicinanza di S. Remo si erano tutti dispersi e perduti di vista. Quanto un tale avviso avea sparso da per tutto la costernazione, altrettanto di giubbilo edi contentezza risvegliò nell'universale il selice arrivo di questo Principe. Il G. Duca gli avea satto preparare un grazioso e amorevole accoglimento con procurare che sosse colà servito dalla sua Corte. Il Marchese Rinuccini e il Governatore di Livorno si portarono sulle lancie ad incontrarlo nel Mare, e satti salire sulla Reale di Spagna trovarono nell'Insante e nei suoi Ministri la maggior graziosità e i sentimenti i più obbliganti per il G. Duca e per la nazione. Il Conte di S. Stesano Governatore dell'Infante dichiarò loro che questo Principe veniva unicamente con carattere di figlio del G. Duca e dell'Elettrice. Con questi sentimenti sceme in terra l'Infante in mezzo agli applausi di un immenso popolo concorso al Molo e su Legni che

An. ricoprivano il Porto, e salutato dalle artiglierie deldi C. la Piazza in mezzo alle schiere di numerosa solda1731 tesca, servito dalla Corte del G. Duca, si portò al
Tempio principale di Livorno per rendere al Cielo
pubbliche grazie della sua salvezza. Adempito quest'atto di pietà e di ceremonia passò fra i replicati
evviva del popolo al Palazzo del G. Duca, già destinato per la sua residenza, e quivi appagò con la
massima compiacenza i trasporti di ossequio, di attaccamento e di curiosità dei principali personaggi
di Toscana e d'Italia, concorsi a Livorno per meritarsi la grazia, e partecipare dei benefici influssi
di questo Sole nascente.

1732 Era l'Infante Don Carlo in età di circa 16 anni, di bella persona, vivace, e di maniere assai gentili e obbliganti: la sua Corte era oltremodo splendida e numerosa, e formata dalli stessi Cortigiani di Filippo V; l'autorità principale di essa risedeva uel Conte di S. Stefano, il quale, mentre sosteneva un carattere altiero e fastoso, dimostrava la più studiata compiacenza per i Toscani. Non doveva però durare la Corte su questo piede, poiché assicurati i possessi delle due successioni le istruzioni del Re Cattolico portavano che si formasse una nuova Corte, composta per un terzo di Spagnoli e per gli altri due terzi di Toscani e di Parmigiani. Si procurò immediatamente di sar gustare all'Insante i costumi e le maniere d'Italia, il che contribui sempre più ad accrescerli l'amore dell'Universale. Tutte le Nazioni estere che fanno corpo in Livorno fecero a gara per divertire l'Infante con magnifiche seste e trattenimenti; ma il più savorito da questo Principe su quello della caccia, per cui il G. Duca non mancò di farli procurare tutta la sodisfazione. Gli atti, e l'espressioni di attenzione e buona cor-

An. il consueto e naturale periodo, annunziava già con di C indubitati segni il prossimo ristabilimento del Prin-1732 cipe: in conseguenza di ciò rinacque in Livorno il giubbilo, e dopo i più solenni rendimenti di grazie si proseguirono le seste e i trattenimenti per divertire l'Infante nella convalescenza. In questo stato trattennesi la Corte Spagnola in Livorno fino alla metà di Febbrajo, e dipoi passò a Pisa, dove non minori furono le accoglienze e le pubbliche dimostrazioni. Quivi Don Carlo, già totalmente restituito in salute, potè sodisfare liberamente alla sua passione per la caccia, e godere le delizie di quel soggiorno, il più adattato e conveniente per la stagione d'Inverno. Essendo imminente la Primavera fu risoluto di passare a Firenze, dove il G. Duca e l'Elettrice lo attendevano con impazienza. Questo passaggio fu eseguito con lentezza e con comodo, e diede occasione al Marchese Riccardi di sar gustare all'Infante la delizia delle sue ville, e di sar conoscere la sua magnificenza con i grandiosi trattamenti. fatti a tutta la Corte. Finalmente li 9 Marzo sece il suo solenne ingresso in Firenze, dove il G. Duca gli avea procurato il più decoroso ricevimento. Incontrato per tutta la strada da un infinito popolo, concorso da ogni parte per applaudirlo e vederlo, trovò alla porta tutta la Nobiltà disposta per ossequiarlo, e in mezzo a numerose schiere di soldatesca, salutato dalle artiglierie, si portò fra le pubbliche acclamazioni al Tempio principale, ove il Senato e l' Arcivescovo l'attendevano. Dopo aver quivi sodisfatto alla propria pietà s'indirizzò col numeroso seguito al Palazzo de' Pitti, e giunto all'appartamento già destinatoli trovò ivi l'Elettrice in attenzione per riceverlo ed abbracciarlo. Tutti gli atti di tenerezza che possono desiderarsi tra madre e figlio

An. za ; poichè volendosi dal motto interpetrare ciò che di C. significasse la femmina col giglio Borbonico in ma-1732 no credevasi comunemente che con questo emblema si sosse voluto sar comprendere a tutta l'Italia che nella Casa di Borbona erano riposte unicamente tutte le speranze della sua prosperità. Accresceva di più le amarezze di quella Corte verso l'Infante ·il vedere che appena giunto a Livorno era stato spe--dito un Gentiluomo a Parigi per complire con quel-·la Corte senza che si praticasse almeno altrettanto con l'Imperatore, da cui si veniva a ricevere un Feudo. Era parimente quella Corte piccata da una lettera scritta dall'Infante all'Imperatore, in cui pareva improprio che un figlio cadetto Feudatario dell'Impero si attribuisse lo stesso trattamento del Re suo padre: questa lettera su rigettata e restituita : al Ministro di Parma come una intimazione di mala corrispondenza fra questi Principi. Dispiaceva pure che a Livorno il Conte di S. Stefano il Conte di Charny e il P. Ascanio avessero tenuto delle conferenze fra loro contro la convenzione segnata fra il · Plenipotenziario Stampa e il Marchese di Monte-· leone nell'atto del possesso di Parma ad oggetto di screditarla alla Corte di Spagna, ed operare che colà si disapprovasse e non si trasmettessero le ratificazioni. Un formidabile armamento, che vedeva farsi sulle coste di Spagna, e il segreto impenetrabile, con cui se ne occultava l'oggetto, raddoppiavano i timori di quella Corte, che, prevedendo inevitabile una rottura poneva ogni studio in guadagnare dei nuovi garanti per la prammatica sansione. Ed in satti garantito quest'atto dalla Dieta del-· l'Impero, sebbene vi s'interponesse la protesta di tre Elettori, la Corte di Vienna si credè in grado di temer meno quella di Spagna, e di non recede-

An. Principe. Nella vasca superiore del Giardino erane di C. stati trovati morti tutti i pesci quivi depositati per divertire l'Infante; era il mese di Giugno, la vasca era esposta ai più cocenti raggi del Sole, e non avea cave interne che ne disendessero i pesci; nondimeno si crederono avvelenate quelle acque, si esclamò all'attentato, si pubblicò l'impunità e la taglia per i supposti rei; ma calmato alquanto l'impeto ed il timore con l'esperienza alla mano si convinse il Ministero Spagnolo che una causa naturale e non maliziosa avea prodotto la morte dei pesci: con tutto ciò si empirono le Corti d'improprie dicerie, per giustificare le quali fu necessario che gli stessi Ministri Spagnoli confessassero d'essersi ingannati. Tranquillati gli animi su questo articolo riprese il suo primo vigore la buona corrispondenza; e inerendo al sine principale di stabilire maggiormente l'Infante nel possesso della successione coi diritti e col fatto, si pensò al modo di adempire la convenzione per rapporto a sarlo riconoscere dai Sudditi in una forma, che si credè la meno clamorosa, e che potesse meno offendere la Corte di Vienna. Per gli omaggi che tutte le Comunità del G. Ducato prestano annualmente al G. Duca nella Festività di S. Gio. Battista era consueto che quando i Sovrani non assistevano personalmente a quest'atto vi deputavano il successore. Il Principe Ferdinando e lo stesso Gio. Gastone aveano più volte in nome di Cosimo III. loro padre ricevuto dai Sudditi questo omaggio, e perciò non fu creduto irregolare di deputare a questo effetto l'Infante. E siccome volevasi nel tempo stesso eseguire quanto era stato promesso nella convenzione, nel proclama (")

(\*) Bando. Conforme agli ordini antichi ed inveterata

che il Banditore è solito leggere avanti la convoca- AN. zione su apposta la clausula, e anche per se stesso di C. come a suo immediato Successore. Il tutto restò 173% eseguito con la massima tranquillità, e la Nazione Spagnola in questa occasione volle far pompa della sua grandezza. Le due Corti secero ogni ssorzo per rendere brillanti e magnifici gli spettacoli soliti darsi in questa Festività, e Firenze da lungo tempo non avea vedulo tanto fasto e tanta eleganza nelle sue Feste; un immenso numero di Personaggi di qualità era concorso da tutta l'Italia per esserne spettatore, e ciascuno potè ammirare quanto quel Principe facesse l'oggetto dell'amore di tutti; ma questa contentezza restò in breve aniareggiata dai risentimenti della Corte di Vienna. Quest' atto fu ivi dichiarato per la più solenne infrazione dei trattati, e il G. Duca e l'Infante furono considerati come due Principi, che avessero attentato contro i diritti dell'Impero per declinare dalla seudalità. Il Conte Caimo a Firenze esclamava contro la mala

consuctudine la Città, Terre, Castelli, Isole e Luoghi dell'A. R. del Serenis. G. Duca di Toscana così dello Stato di Firenze come di Siena insieme colli Marchesi, Conti e Signori suoi confederati e Feudatari renderanno con la solita offerta al Seneriss. G. Duca e per detto all'A. R. del Sereniss! Infante Duca Don Carlo Gran Principe di Toscana, e anche per se stesso come a suo immediato Successore la debita obbedienza, recognizione, o censo in questo dì 24. Giugno 1732, giorno tanto solenne e celebre per la festività del glorioso S. Gio. Batista, secondo che ordinatamente saranno chiamati o nominati senza alcuna remissione o danno delle ragioni acquistate da S. A. R. in detti luoghi e Fendi o alcuni di essi a laude e gloria dell' Onnipotente Dio e del prenarrato S. Gio. Batista Precursore di nostro Signore Gesù Cristo, e Avvocato dell'inclita Città di Firenze.

An. sede, e ben presto si riempirono di querelè e di didi C.chiarazioni tutte le Corti interessate nella pubblica 1732 tranquillità.

Un repentino cambiamento pareva che preoccupasse la Corte di Vienna, poiché quanto di titimore e di precauzione avea dimostrato un anno avanti nell'acconsentire alla introduzione delle truppe Spagnole, altrettanto di animosità e di vigore ostentava attualmente per sostenere un rigore, che tutti i politici reputavano inopportuno, mentre gli Spagnoli possedevano Livorno, ed erano gli arbitri della Toscana. La dichiarazione fatta dal G. Duca dell'Infante in Gran Principe fa appresa come ingiuriosa all'Impero, perchè questo titoto asserivasi non potere emanare se non dalle concessioni Imperiali: l'immediata successione di esso essendo condizionata non dava luogo alla recognizione dei sudditi se non dopo la vacanza, ed in couseguenza averlo il G. Duca dichiarato successore arbitrariamente di sua pretesa autorità, e contro tutti i trattati. Si allegò come pubblica una segreta intelligenza fra gli Spagnoli e i Ministri del G. Duca per eludere la feudalità, e su richiesta una espressa ritrattazione dell'atto; fu sospesa ,la concessione della dispensa dell'età per l'infante, e la spedizione dell'investitura reale dello Stato di parma. A tutto ciò replicavano il Duca di Liria e il Marchese Bartolommei che il titolo di Gran Principe non emanava da veruna concessione Imperiale, ma nasceva da una consuetudine introdottasi in Toscana di nominare in tal guisa il successore nel G. Ducato: che tutti i trattati e le investiture eventuali qualificavano l'Infante per successore immediato, e se questa qualità era condizionata, anche la recognizione fattane dai Sudditi era subordinata

An. crederono altri che si avesse in mira di sgomentare di C. con questo tratto di risentimento la Corte di Spa-17<sup>32</sup> gna, e ridurla con lo spavento a riassumere l'osservanza dei trattati del 1725. Qualunque si fossero le vedute di quella Corte, è certo che l'atto della festa di S. Gio. Batista in Firenze fu manifestato a tutte le Corti come la più patente infrazione dei precedenti trattati, e Filippo V. e Gio. Gastone furono rappresentati come due Principi impegnati a eluderne le condizioni. Una sarragine di memorie, di osservazioni e di repliche sopra tale argomento inondò i Gabinetti, e servì di pascolo ai Ministri e alli speculatori. La Corte di Spagna stava ferma nel suo proposito di non declinare da quanto era stato operato a Firenze per suo riguardo, e benchè sosse stata selicemente eseguita la conquista d'Orano, si tenne nondimeno armata e in apparenza d'intraprendere qualche nuova spedizione. Il G. Duca, prevenuto che con questo pretesto si tentasse di apporre dei nuovi anelli alle sue catene, si ritirò sempre dal condiscendere a yeruna di quelle dichiarazioni che gli venivano progettate.

Riconosciutasi pertanto dagl' Imperiali la difficoltà d'indurre la Spagna e il G. Duca alle nuove dichiarazioni, che vincolassero maggiormente l'Infante, fu risoluto di agire con l'autorità Imperiale, e di cimentarsi a qualunque evento. Sul metodo delli atti pubblicati nel 1728 a richiesta del Duca di Bournonville si pensò dal Consiglio Imperiale di farne emanare dei simili, che mettessero al coperto i diritti dell'Impero, e ristringessero sempre più quei vincoli, con i quali si pretendeva di tener l'Infante assoggettato alla Corte di Vienna. Fu concepita una lettera diretta a Gio. Gastone, e intitolata

rescritto (\*), in cui, cassando e annullando quanto An. era stato fatto nella festa di S. Giovanni a favor del-di C. l'Infante, si dichiarava illegittimo il titolo di Gran 173a Principe, e gli si prescriveva inoltre di non agire contro i trattati. Fu indirizzato al Senato di Firen-

(\*) Itaque non sine animi moerore intelleximus quae practerlapso S. Ioannis Baptistae festo die, occasione homagia quotannis renovare soliti, secus ac par erat Florentiae acta fuerant, iis omni ex parte consentanea, quae circa con ventionem Florentinam emendanda esse omni ex parte agnitum fuit. Neque enim a dilectionis vestrae dispositione, aut ab agnitione subditorum eiusdem ac vassallorum dependet immediatae successionis jus quod in Magnum Helruriae Ducatum Serenissimo Parmae Placentiaeque Duci ac Hispaniarum Infanti Carolo competit, ad norman tractetuum et literarum investiturae eventualis ita adstrictum, ut sine praedictorum tractatuum et literarum investiturae implemento subsistere nequaquam possit. Neque in potestate dilectionis vestrae est titulum Mugni Principis cuiquam de novo conferre quippe qui aeque ac Magni Ducis dignitas nonnisi ex Imperiali concessione nostra promanae dignoscitur. Quae cum ita sint, ne nobis Sacroque Romano Imperio in Re Caesarea Nostra et Imperii suprema jura concernente desimus; omnia et ea singula, quae praeterlapso S. Ioannis festo die occasione homagii quotannis Florentiae renovare soliti, eo quo supra expositum est modo hand rite acta fuerunt, nulla, vana et irrita, prouti intrinsecs sunt, declaramus, et pro abundanti solum de Caesareae mostrae potestatis plenitudine abrogamus et cassamus; di-Icctioni vestrae, tam qua Magno Hetruriae Duci, quam qua tutori praesati Serenissimi Parmae Placentiaeque Ducis ac Hispaniarum Infantis Caroli serio mandantes et iniungentes at in posterum nihil quicquam tentet, au ab iis qui eidem subsunt sieri, aut tentari permittat nostris Sacrique Romani Imperii juribus, aut dispositioni tractatuum, a praecipuis Europae Principibus initorum contrarium Imperatorio munere nostro contra eiusmodi ausus contentanea legibus Imperii remedia adhibere cogamur, etc.

An ze un decreto, in cui, previa la detta cassazione e di C. la recognizione satta il di 24 di Giugno, gli s'im-1732 poneva di non riconoscerlo per successore se non dopo la vacanza sotto pena della indignazione Imperiale e di cento marche d'oro. A questi atti succedeva un mandatum ad subditos, che, replicando le medesime clausule di cassazione e di nullità, ordinava ai popoli della Toscana di non rendere omaggio all'Infante se non dopo il caso della vacanza, e qualora egli fosse stato nella minore età lo rendessero alla Duchessa Dorotea di Parma come tutrice. Questa particolarità era ingiuriosa per il G. Duca e per l'Infante, poiche escludeva la tutela dell'Elettrice, promessa chiàramente dall'Imperatore medesimo, e saceva comprendere una risoluta sermezza di denegare a Don Carlo la dispensa dell' età. Aggiungevasi parimente una Plenipotenza Cesarea per un Ministro da nominarsi, assinchè dandosi il caso della vacanza del G. Ducato ne prendesse immediatamente il possesso per darlo successivamente all'Infante nella forma praticata nello Stato di Parma. Questi documenti furono comunicati al Duca di Liria con una interpetrazione palliativa, e su incaricato il Conte Caimo di presentare al G. Duca il rescritto, al Senato il decreto, e di pubblicare con l'assissione in Firenze il mandatum ad subditos. Gio. Gastone nel ricevere il documento a lui diretto disse che la replica per S. M. I. richiedeva un ben lungo e maturo esame, e affettà tutta la moderazione per quanto internamente ne rimanesse irritato: non potè però contenersi dal rimostrare che, avendo fino allora operato con una cieca subordinazione all'Imperatore per assicutioni quella quicte che li era dovuta per giustizia, e che gli garantivano anche i trattati, non si sarebbe a-

An. strare al mondo la fiducia che ancora teneva nei di C. molti trattati, che gli assicuravano il possesso di 1732 quello Stato. Parti egli di Firenze al primi d'ottobre accompagnato dall'universale desiderio di un pronto ritorno; lo stesso Gio. Gastone volle in questa occasione dimostrare la tenerezza che aveva per esso, poichè con sommo stupore di tutta la Corte fu veduto escire dai limiti della sua camera e farsi portare in sedia al quartiere dell'Infante, da cui si congedò con atti ed espressioni del maggiore attaccamento e benevolenza. Con l'infante partirono ancora i principali Ministri di Spagna e la sua guardia del corpo, ma restarono sempre in Livorno e in Portoferrajo le guarnigioni, le quali piuttosto che diminuirsi si aumentavano con le reclute. La Corte di Spagna avrebbe inclinato a comporre le pendenze vertenti con l'Imperatore per mezzo del Re d'Inghilterra che offeriva la sua mediazione, allorchè la notizia delle intimazioni fatte a Firenze la pose in allarme, e le sece comprendere a quanti pericoli restasse esposta la quiete dell'Infante in Italia. Conoscendo inevitabile una guerra procurò di ristringersi con la Francia per conseguire con la forza ciò che non avea potuto ottenere con le pratiche. Il sistema politico di Europa era sul punto di una crise, che non poteva evitarsi: le Potenze si trovavano vincolate fra loro con degl'impegni contradittorj, il che equivaleva alla dissoluzione dei precedenti trattati. La successione della Casa d'Austria formava l'oggetto principale delle contemplazioni dei Gabinetti: la Casa di Borbone non desiderava che lo sinembramento di una Monarchia, che sola le era rivale, e di questo avrebbe voluto che ne partecipasse Don Carlo, a cui dandosi in mațrimonio la seconda Arciduchessa toccassero in sor-

An. che non reputavasi più necessaria per non essere di C. prescritta dalle leggi e consuetudini dell' Impero-1733 Di tutte queste aperte infrazioni s'implorò la decizione delli alti contraenti, e la loro garanzia per assicurare i possessi. S' introdusse a Londra una lunga e impegnosa contestazione su i diritti dell' Impero e sullo spirito dei trattati, si proposero dei compensi per conciliare una pendenza così fastidiosa, si scrissero delle memorie ragionate sopra la natura del titolo di Gran Principe, e sopra la formalità del possesso, epiù si animava la controversia meno si trovava il modo di conciliarla. Analizzando tutti gli atti consecutivi al trattato della quadruplice alleanza, si rilevava principalmente che il possesso delle successioni doveva essere per l' Infante attivo, e indipendente dall' Impero, il quale non veniva ad acquistare il diritto eminente soprà di esse, se non dopo il possesso medesimo; poichè se la quadruplice alleanza avea stabilito le guarnigioni neutre nelle Piasze forti col giuramento di non consegnarle che all' Infante medesimo, se restava determinata l'incompatibilità dell'unione di questi Stati con gli ereditarj di Casa d' Austria ese tutti gli atti assicuravano la libertà della sovranità dei possessori attuali, restava evidente che il rescritto al G. Duca, il mandatum ad subditos e la deputazione del Commissario Imperiale erano atti prematuri, e tendenti ad usurpare dei diritti prima che si sacesse luogo al possesso ed esercizio di essi. Allegavasi dall'altra parte la precedente superiorità dell'Impero sopra Firenze il titolo di G. Duca denegato a Cosimo, e concesso a Francesco, e l'inveterata consuetudine della immissione al possesso dei Feudi Imperiali: dimostravasi che lo spirito dei contraenti di Londra era di estendere piuttosto

An. Britannica si affaticava invano a imaginare dei come di C. pensi, che conciliassero le pretensioni delli uni e 1783 dell'altra.

Pendenti tutte queste contestazioni il G. Duca si teneva in silenzio sopra di esse, e procurava che i suoi Ministri suggerissero alli Spagnoli delle ragioni, ma non s'impegnassero a sostenerle scopertamente. A Vienna si disapprovò palesemente il contegno tenuto dal Conte Caimo con il Senato, e si afsettò col Bartolommei di esser persuasi che il G. Duca nell'agire avea seguitato gl'impulsi della forza e non quelli della ragione. Nondimeno avuto riflesso alla inazione della Francia niuno temeva che la Spagna fosse per cimentarsi sola con l'Imperatore, allorchè un nuovo ed impensato accidente ponendo in sermentazione tutti i Gabinetti d'Europa accese rapidamente il fuoco di nuova guerra. Federigo Augusto II. Re di Polonia ed Elettore di Sassonia era morto il primo di febbrajo: la vacanza di quella Corona non solo risvegliava l'ambizione dei concorrenti, ma richiamava ancora l'interesse dei confinanti per assicurare la quiete dei loro Stati. I Pollacchi, seguitando i moti della turbolenta loro costituzione, si divisero immediatamente in partiti, i quali poi per la maggior parte si riunirono a favore di Stanislao Leszynski loro nazionale. Fino dal 1704. era egli stato eletto a quella Corona con l'appoggio di Carlo XII. Re di Svezia in competenza del Re Augusto, assistito dalle forze del Czar Pietro I., le quali alla battaglia di Pultawa prevalendo di gran lunga a quelle di Svezia decisero del Trono di Polonia a favore di Augusto, ed obbligarono Stanislao a risugiarsi in Germania. Egli era suocero del Re di Francia, e totalmente legato con quella Corona; le di lui antiche inimicizie con la

An ostilità nel Settentrione, e alla metà d'ottobre i di C. Francesi inondata la Lorena passarono il Reno, e il Maresciallo di Villars calando con i suoi eserciti dal Delfinato in Piemonte annunziava già di venire per celebrare la festa di S. Carlo in Milano. Il Redi Sardegna su dichiarato Generalissimo delle armi Francesi in Italia, e l'esercito Gallo-Sardo trovò pochi ostacoli per la conquista intiera del Milanese, che gl'Imperiali tenevano sprovvisto affatto e senza difesa. La repentina mossa di tante forze contro la Casa d'Austria sorprese l'universale, che non si aspettava negli alleati tanto vigore, nè tanto letargo negl' Imperiali. Gran commozione cagionò a Vienna il vedersi assalire per tante parti senza esser preparati a disendersi, e col timore che anche la Spagna poco avrebbe tardato ad invadere il Reguo di Napoli.

Non erano per anche troncate del tutto le strade alla mediazione della Corte Britannica per comporre le differenze tra l'Imperatore e Filippo V.; pendeva tuttavia l'esame di un progetto per conciliare la dignità di ambedue; e dal vedere che l'Infaute si stava tranquillo a Parma senza mostrar timore delli Imperiali si desumeva che non per anche si fosse stabilito tra le due Case Borboniche il trattato d'unione per agir di concerto. Rislettevasi dall'altro canto che il trattato di divisione dell'i Stati d'Italia, concluso fra le due Corti di Francia e di Torino, non poteva conciliare le vedute e gli interessi dell'Infante D. Carlo; poichè assereudosi comunemente che al Re di Sardegna dovesse rilasciarsi lo Stato di Milano, e che il Regno di Napoli dovesse novamente ridursi sotto l'obbedienza della Corona di Spagna, non pareva verisimile che la Regina sosse per accedere ad un trattato, da cui

An. torità, ed ordinò al Maresciallo di Villars che nel'di C. le marcie e posizioni delle soldatesche Francesi per 1733 la Lombardia e per l'Italia, non solo avesse tutta l'attenzione che non restasse danneggiato lo Stato del G. Duca, ma procurasse ancora con tutti i mezsi d'impedire agli Austriaci di poterlo attaccare in veruna parte. Simili istanze si portarono a Vienna, dove incontrarono tutto il compatimento, e dove fu promesso tutto il riguardo. Anche il Re di Spagna ordinò che si custodisse con la maggiore esat-. tezza e vigilanza la neutralità di Toscana, e si procurasse dal presidio di Livorno alla mercatura qualunque vantaggio e facilità, che non potesse mettere i nemici in grado di offenderlo. Il G. Duca avea fatto istanza che l'armata Spagnola sbarcasse al Golfo della Spezia, perchè in tal guisa avrebbe avuto un tragitto più breve e più comodo per passare a Parma, e non avrebbe esposto il suo Stato ai sospetti e alle ostilità dei Tedeschi; ma ciò non potè conseguirsi, perchè tutte le disposizioni erano già prese per portarsi a Livorno. Bensì li Spagnoli procurarono di lusingarlo per la parte della vanità con farli sperare l'abolizione della seudalità, e la dilatazione dei confini del G. Ducato con le conquiste, che disegnavano.

Apparivano intanto a Livorno le divisioni dell' armata Spagnola, che in numero di trentamila uomini era destinata ad agire in Italia. Ciascuno era incerto delle operazioni, che fosse per intraprendere, e se dovesse agire di concerto con i Francesi o separatamente da essi. Attendevasi Gio. Gastone di dover loro somministrare semplicemente il passaggio per marciare alla volta di Parma, e restò gravemente sorpreso allorchè il Capitan Generale dell'armata Conte di Montemar fece istanza che a que-

An. all'età maggiore, e in disposizione di governare da di C. se stesso. Tali disposizioni, benchè facessero chiarai 733 mente comprendere l'animo pronto e risoluto della Corte di Spagna d'intraprender la guerra, nondimeno non davano luogo a congetturare sopra le operazioni da eseguirsi; poichè era nota la discordia del
Conte di S. Stefano con Montemar; sapevasi l'alienazione della Regina dalla Casa di Savoja, e la diversità dei sentimenti tra essa e Filippo V. sopra il
carattere da darsi all'Infante, e il contegno da tenere in Italia. Tutte queste incertezze ponevano in

si maggiori i Principi nell'anno 14 dell'età loro, la quale vogliamo che rimanga intatta e si osservi perpetuamento nella successione dei nostri Stati, e ancorchè sentissimo per questa cagione l'insussistenza d'alcune partieolari deliberazioni come contrarie a questo fermissimo diritto, le quali per le circostanze dei tempi abbiamo stimato bene sino a quest'ora dissimulare. Presentemente dunque potendo esser maggior luogo alle nostre ragioni confidati nella Divina grazia siamo disposti a reggere ed amministrare gli Stati nostri da per noi stessi indipendentemente e senza alcuna subordinazione vi tacciamo dunque sapere questa nostra Reale disposizione, in vigore della quale approvando noi tutto quello solamente che è stato fino a questo presente giorno fatto efirmato sotto il nome della Sereniss. Sig. Duchessa Dorotea, vi comandiamo che dobbiate in avvenire proseguire nella vostra carica fino a nuovo nostro piacere, prendendo unicamente in tutte le occorrenze di questo nostro governo gli ordini nostri e dei Ministri, che sono e saranno da noi deputati; ed a noi e a tutti rendendo voi successivamente conto delle vostre incumbenze, vi comandiamo ancora che facciate questo nostro comando noto a tutti gli Uffiziali ed altri a voi sottoposti, e presso di voi lo conserviate acciò ne resti sempre in vostra mano e ne apparisca memoria. Eseguite, ec.

Parma 24. Dicembre 1733. CARLO

D. F. Sentie

An. spese cagionate dalla permanenza delle truppe di C. Spagnole, e con tutto che al medesimo Sig. Eslava 1733 fosse riuscito di quietare con prudenti ragioni l' animo di S. A. R. informandolo della verità, ciò non ostante avendo dovuto il P. Ascanio, non solamente rappresentare questo caso al Re suo Padrone, ma eziandio indicare alla M. S. i soggetti, che per loro privati fini procuravano di fare nella mente di S. A. R. queste ed altre simili impressioni per renderli odiose le milizie Spagnole, gli comanda la M. S. di fare intendere a chicchessia di tali soggetti, che siccome S. M. ha disposto che in mezzo alla guerra d'Italia restino preservati dalle calamità di essa questi Stati e la persona di S. A. R. rispettata, il che forse non accaderà ad altro Principe di Italia, non permetterà in modo alcuno la M. S. che vi sia chi abusandosi di questa sicurezza si avanzi ad inspirare al Sereniss. G. Duca sentimenti contrarj alle rette intenzioni e provvedimenti di S. M., diretti alla maggior tranquillità e indipendenza del Sereniss: G. Duca, e che in tal caso dispiacerà alla M. S. di dover prendere quelle risoluzioni, che troverà proprie per impedire simili eccessi, anche col fine di meglio assicurare la quiete d'animo del Sereniss: G. Duoa, che la M. S. per tutti i mezzi possibili si propone di conservare.

An le quali persistevano nel sistema di neutralità: tratdi C. tavasi di porre il Duca di Savoja e l'Infante al Ban-1734 do dell'Impero, e la Dieta di Ratisbona non ostante il dissenso di tre Elettori avea satto adottare al Corpo Germanico questa guerra per propria; facevasi ogni sforzo per la disesa, e già calava dal Tirolo sotto il comando del Maresciallo Conte di Mercy un esercito, che doveva completarsi sino a cinquantamila uomini. Il carattere violento ed impetuoso di questo Generale spaventava il G. Duca assai più di qualunque altro pericolo; poichè, siccome nel 1730 allorche i Tedeschi si erano inoltrati nel Ducato di Massa per esser pronti a passare in Toscana egli avea più di ogni altro insistito presso l' Imperatore assiuchè si occupate Livorno, e si facesse un accampamento Imperiale nelle pianure di Pisa, così ora rinnovava il progetto e faceva comprendere che nella attuale situazione delle cose d'Italia non era possibile di salvare il Regno, se non con attaccare gli Spagnoli in Toscana. In conseguenza di ciò disegnava di superare a qualunque costo ogni ostacolo, che potesse incontrare nel passaggio del Pò, e guadagnando qualche marcia sopra i Demici invadere il Parmigiano, ed entrare in Toscana per la parte di Pontremoli o del Modenese. Gli Spagnoli attaccati e disfatti in Toscana non avrebbero più potuto eseguire la spedizione contro il Regno di Napoli, e difficilmente giuntarsi con i Gallo-Sardi nella Lombardia, e ridotto Livorno in potere dell'Imperatore si sarebbe tolto loro l'adito migliore a ricevere i soccorsi di Spagna. Questo piano, per quanto sosse il più conveniente agl'interessi di Carlo VI., era però il più pernicioso per Gio. Gastoue, poichè tendeva a ridurre il G. Ducate il teatro principale della guerra, e a richiamare in questo

An. lontanamento dell'Infante dalla Toscana; poiche di C. ordinata la riunione di tutta l'armata Spagnola nel 1734 territorio d' Arezzo su risoluta la di lui partenza a quella volta per il di 24 di sebbrajo. Prese perciò congedo dal G. Duca e dalla Elettrice, e mostrando loro la più obbligante riconoscenza delle attenzioni ricevute in Toscana promesse ancora la più sincera corrispondenza per l'avvenire ed ogni sua premura in vantaggio loro e dei popoli. Le amabili prerogative di questo Principe lasciarono impressa nel cuore di tutti la venerazione e l'ossequio, e le dichiarazioni di sodisfazione da esso fatte comunemente impegnarono la Nazione fino al trasporto. Accompagnato perciò dalle lacrime e dal desiderio di tutti i Toscani intraprese la marcia con la sua armata per lo Stato Pontificio alla volta del Regno. In Toscana rimasero pochi ed imperfetti battaglioni per guarnire Livorno e Portoserrajo, e da Parma furono sgombrate le più ricche supellettili della Casa Farnese: l'esercito del Maresciallo di Mercy si avanzava, e la sicurezza della Toscana era unicamente affidata al valore dei Gallo-Sardi. L'incerto evento dell'armi teneva Gio. Gastone e i Toscani tutti in grave timore, poiché prevedevano che in qualunque caso di superiorità dell'Imperatore, quando succedesse l'invasione del G. Ducato, il Principe e i popoli sarebbero stati trattati dai Tedeschi come nemici. Ciò, siccome produceva l'universale sbigottimento, così sece risolvere il G. Duca a sar proporre alle Potenza belligeranti una dichiarazione di neutralità per il G. Ducato; ma non era facile che gli Spagnoli essendo in possesso della Toscana volessero astenersi dal ritrarre da questo Stato di quei comodi, che non sono conciliabili con un contegno imparziale. Nondimeno siccome in tutti egualmen-

An. l'Imperatore ripresero ardire, e ne nacquero perdi C. ciò le provocazioni e gl'insulti. Il Ministro Cesareo
1734 Conte Caimo tenendo al suo servizio gente ardita e
facinorosa parve che fomentasse questi disordini,
e si diede principio a delle zuffe, che produssero
delli omicidi e degl'insulti, e compromessero la dignità e il carattere del Ministro. Il G. Duca fu in
necessità di far presidiare la di lui casa con la propria gnardia, ed ebbe il dispiacere di trovarsi impegnato con la Corte Imperiale in nuovi imbarazzi, che non poterono in progresso risolversi se non
col richiamo dello stesso Ministro. Non minori però erano le inquietudini, che preparavano al G. Duca gli eventi di questa guerra, e singolarmente la
conquista del Regno di Napoli.

Dopo che l'armata Spagnola si era riunita con tutte le sue divisioni nel territorio d'Arezzo prese la marcia per lo Stato Ecclesiastico, e a Perugia l' Infante intraprese l'esercizio del comando generale della medesima. Pervenuto con l'esercito a Civita Castellana pubblicò una lettera del Re suo padre, in cui offerivasi alli abitatori del Regno l'oblivione di tutto il passato, la manutenzione ed accrescimento dei loro privilegi, e un sollievo alle sofferte calamità. Li 28 di marzo entrò l'armata Spagnola nel Regno per la parte di S. Germano, non essendovi altra truppa per impedire questo ingresso che un corpo di 4000 fanti e 600 cavalli comandato dal Generale Traun, che dovè ritirarsi. Fu facile dipoi l'avanzarsi verso la capitale, mentre tutti i popoli e le provincie si assoggettavano ultroneamente all' Infante. Il Vice - Re Imperiale Conte Visconti si ritirò da Napoli con pochi di quei principali Ministri, e con quella maggior somma di danaro che potè raccogliere nell'istante dalle casse pubbliche

An. derj il particolare interesse della Corona di Frandi C. cia di ritrarre profitto da questa vacanza e le pre-1734 tensioni dell'Infante e de'suoi Ministri, che ambivano ormai alla Monarchia universale dell'Italia. Temevasi sempre più della già progettata permuta, perchè erano ben note le premure delle potenze marittime per intavolare un trattato di pace; ma gli affari della Polonia pareva che vi apportassero le maggiori dissicoltà; poichè le armi dei Russi e il partito del Re Augusto prevalendo totalmente alle sorze del Re Stanislao che si trovava assediato in Danzica, si rendeva impossibile il dare per questa parte alla Francia qualche sodisfazione. Dall'altro canto si viveva a Vienna con impazienza di veder l'esito della campagna d'Italia, dove un esercito di quarantamila uomini faceva sperare un cambiamento alla situazione infelice, in cui si trovavano gl'interessi dell'Imperatore in questa Provincia.

Il Conte di Mercy passato felicemente il Pò aveva occupato Colorno; questo vantaggio avrebbe potuto variare le circostanze dei Gallo-Sardi, se non fosse stato perduto tutto nella battaglia di parma, dove lo stesso Maresciallo perse la vita. Questo successo rinfrancò Gio. Gastone, a cui pareva sempre di avere i Tedeschi ai confini. Tutte le ragioni di giustizia, d'innocenza e di neutralità, addotte alla Corte di Vienna per esser satto esente dalle calamità della guerra, non erano ammesse dal Conte di Zinzendorff, il quale replicava che militando lo stesse a savore dei Parmigiani ciò non avea potute trattenere l'Imperatore dal rispingere forza con sorza, ed in conseguenza non essere improbabile che avesse luogo il piano già disegnato di accamparsi nel prossimo Inverno nelle pianure di Pisa. Con tali prevenzioni l'avviso della disfatta delli Impe-

An. che il nuovo Monarca possedendo il Regno di Napodi C. li e la Lombardia, per trovarsi in mezzo ai suoi 1734 Stati avrebbe dovuto per necessità risedere in Firenze. Ma questo piano non poteva però combinarsi con gl'interessi delle Potenze marittime, mentre rilasciandosi alla Casa di Borbone tutti i Porti d'Italia era lo stesso che renderla l'arbitra del Mediterraneo; e molto meno avrebbero consentito che la Toscana cadesse in potere dell'Imperatore, mentre che Livorno sarebbe stato più opportuno d'Ostenda e di Trieste per fondarvi una Compagnia, giacchè tuttora la Corte di Vienna mostrava tanta passione per divenire Potenza marittima e profittare con il commercio. Tutti questi riflessi tenevano esercitate le menti di quei Ministri, e sempre più si trovava coerente agl'interessi di tutti la permuta degli Stati di Toscana e di Parma col Regno di Napoli, e l'indipendenza di Livorno per lasciarlo al Governo delle proprie Magistrature. Su questi principj le due Potenze sormarono un progetto di preliminari, in cui si proponeva una formale abdicazione del Re Stanislao con ritenere i titoli, le prerogative ed i propri beni. All' Infante Don Carlo si rilasciava il Regno delle due Sicilie, ed i Porti dello Stato di Siena, con che consegnasse e rinunziasse all'Imperatore il G. Ducato di Toscana e lo Stato di Parma, eccettuato Livorno, il quale dovesse esser dichiarato indipendente da qualunque Sovrano, e garantito per la sua libertà: il Re di Sardegna dovesse restituire tutte le conquiste della Lombardia, eccettuato il Tortonese ed il Novarese, quali potesse incorporare al Piemonte, ed anche sortificare; sinalmente la Francia si obbligasse di restituire tutte le conquiste satte sul Reno, e intanto si concerdesse un armistizio fra tutti. Concer-

An. volezza questi Ospiti, i quali, già secondati dal Midi C. nistero totalmente guadagnato e addetto ai loro in-1735 teressi, disponevano arbitrariamente del G. Ducato. Riesciva però assai sensibile a Gio. Gastone il dover variare quella condizione, a cui ormai si stava assoggettato di buona voglia, e il vedere che le Potenze marittime contrattavano il suo Stato, la sua quiete, e la sua libertà mettendole a prezzo per saziare l'ambizione dei belligeranti senza che egli fosse invitato a concorrervi, e senza che si avesse il ginsto riguardo di garantirlo dai pericoli della guerra: Vedeva inevitabile il caso che la Toscana diventasse Provincia; e sebbene il Cardinale di Fleury gli promettesse di garantirlo da questo insortunio, conosceva però che le Potenze marittime non avrebbero mai tollerato tanto ingrandimento in Italia della Casa Borbonica; ma lo stato deplorabile, in cui trovavasi l'Imperatore, e la risoluta fermezza di quelle Potenze in denegarli qualunque soccorso rendevano sempre più dissicile il prevedere le conseguenze di questa guerra. Mostravasi a Vienna della inclinazione ad accettare il piano della permuta del Regno di Napoli col G. Ducato e con lo Stato di Parma, ma non si ammetteva la separazione e l'indipendenza del Porto di Livorno. La Corte di Spagna non intendeva di recedere dai suoi possessi, e insisteva sul progetto di matrimonio del Re Carlo con la seconda Arciduchessa; e intanto l'esercito Imperiale della Lombardia troppo inferiore a quello dei Collegati non si aumentava di forze: il Conte di Koningsegg, che ne avea ripreso il comando, non potè dare altre prove del suo valore che nelle ritirate. Tutte le operazioni della campagna dovevano ridursi unicamente all'assedio di Mantova, quale era riserbato dai Collegati per ese-

An. di perder Mantova, porgeva segretamente le orecdi C. chie alle proposizioni, che la Corte di Francia per <sup>1735</sup> mezzo di sconosciuti emissarj fino dal mese di Maggio aveali fatto insinuare per il canale del Conte di Zinzendorff. Il Cardinale di Fleury conosceva i disastri, che la Monarchia risentiva per questa guerra, e vedeva il panto opportuno di troncarla con qualche profitto; temeva che i suoi alleati lo prevenissero, e non voleva sottoporsi a ricever la legge da essi. Se l'Imperatore avesse aderito al matrimonio della seconda Arciduchessa col Re di Napoli, le Potenze marittime interessate a secondare la pacificazione della Spagna avrebbero lasciato la Francia, isolata ed esposta ai risentimenti di tutti. Conveniva in tali circostanze prender misure, che assicurassero i vantaggi del Re Luigi, disimpegnassero le Potenze marittime, sodisfacessero all'Imperatore, e finalmente riducessero gli alleati alla necessità di ricever la legge. I politici si erano esercitati a sviluppare interessi così complicati per tentare di conciliargli fra loro, e perciò si erano pebblicati per l'Europa varj piani di pacificazione ad oggetto di combinare le diverse vedute dei Gabinetti, e rappezzare l'equilibrio stabilito dalla quadruplice alleanza, e scompaginato dai successivi trattati. Precorreva da qualche tempo, sebbene senza forma di autenticità, un piano di pacificacione tra i belligeranti, in cui perevano bilanciati con esattezza i riguardi e gl'interessi di tutti. Assegnavansi in esso al Re Stanislao dopo la solenne abdicazione del Trono di Polonia i Ducati di Lorena e di Baar, assinchè dopo la vita di esso restassero incorporati alla Francia: al Duca di Lorena si attribuiva in conguaglio l'intiera successione del G. Ducato, i Porti dello Stato di Siena e tutta l'Isola del-

An. della Corona, e richiedeva per la difesa ordinaria di C. una dispendiosa marina. La Casa di Lorena, essentia di C. una dispendiosa marina. La Casa di Lorena, essentia di possesso del G. Ducato, era garantita naturalmente dall'interesse che vi aveva la Francia, e rimpiazzando i Medici sosteneva l'Italia nello stesso grado di equilibrio, in cui si trovava avanti il trattato di Londra.

Mentre intanto le Potenze marittime all'Haja con scambievoli proposte e risposte procuravano lentamente ma invano di promovere un armistizio, e disegnare un luogo per il Congresso, a Vienna restò conclusa segretamente la pace tra l'Imperatore e la Francia. Li tre di ottobre ne surono segnati i preliminari (\*), i quali divisi in sette arti-

(\*) Articoli preliminari. S. M. I. e S. M. Cristianissima volendo contribuire con la maggior sollecitudine al ristabilimento della pace sono convenute nei seguenti articoli.

Art. I. Il Re succero di S. M. Cristianissima che abdicherà sarà riconosciuto e conserverà i titoli e onorificenze di Re di Polonia e di G. Duca di Lituania.

Gli saranno restituiti i suoi beni e quelli della Regina sua sposa, dei quali potrà godere e disporre liberamente.

Sarà pubblicata un'amnistia, in conseguenza di cui saranno restituiti i beni da una parte e dall'altra.

Le Provincie e Città della Polonia saranuo ristabilite e mantenute nei loro diritti, libertà, privilegi, onori e dignità, e sarà garantita per sempre la libertà, e la costituzione dei Pollacchi, e particolarmente quella della libera elezione del loro Re.

L'Imperatore consente che il Re Suocero di S. M. Cristianissima sia messo pacificamente in possesso del Ducato di Baar e sue dipendenze nella medesima estensione con cui lo possiede attualmente la Casa di Lorena. Di più consente che allorquando il G. Ducato di Toscana sarà devoluto alla Casa di Lorena a forma del seguente articolo, il Re suocero di S. M. Cristianissima sia ancora messo pacificamente in possesso del Ducato di Lorena e sue dipendenze in quella estensione medesima, che è attualmente

An. vasi adunque a Francesco III. Duca di Lorena la di C. successione eventuale della Toscana, con che do-1735 vesse cedere immediatamente al Re Stanislao il Ducato di Baar, e l'Imperatore l'indennizzasse annualmente delle rendite del medesimo. Mediante l'abdicazione del Re Stanislao il Re augusto restava pacificamente al possesso della Polonia. Per assicurare al Duca di Lorena la successione della Toscana riassumevansi le cautele prescritte dal trattato di Londra con introdurre nelle Piazze forti del G. Ducato seimila uomini di truppe Imperiali subito che restassero evacuate dalli Spagnoli. Per sodisfare alle Potenze marittime si stabiliva che Livorno rimanesse Porto franco come trovavasi attualmente. L'Infante D. Carlo doveva ritenere il Regno delle due Sicilie, i Porti dello Stato di Siena e Porto Lungone. Al Re di Sardegna si dava la scelta di due Distretti del Milanese di là dal Tesino, e la superiorità territoriale dei Feudi delle Langhe, dei quali si annetteva una nota. All'Imperatore si rendevano tutte le altre conquiste e di più lo Stato di Parma, con obbligarlo però a non ripetere dal Papa la disincamerazione di Castro. Si obbligarono i Collegati a garantire la prammatica sanzione, e si riservava all'esame dei commissarj da eleggersi dalle parti il dettaglio della esecuzione per i limiti da stabilire. Finalmente si destinava un congresso per devenire a un trattato definitivo e intanto si sospendevano le ostilità. Questa convenzione dovendosi comunicare alla Corte di Spagna su tenuta occulta per qualche tempo, e le armate Francesi al Reno ed in Lombardia si messero in una totale inazione. Il Re di Sardegna, sebbene sosse stato lusingato di maggiori prositti nondimeno si uniformò alla decisione di chi poteva dar-

delle contribuzioni, e delli altri mali cagionati aldi C. la Toscana da quella Nazione; sgomentavansi universalmente i popoli, vedendosi impotenti a resistere a tanti disastri, e il G. Duca empi di querele le Corti di Vienna e di Francia per essere esposto contro ogni giustizia ed umanità ad una così grave oppressione, non meritata da esso nè dai suoi sudditi. I Tedeschi, che già cominciavano dalla parte di Bologna a introdursi nel G. Ducato, ebbero endine dall'Imperatore di astenersi dalle scorrerie, ma gli Spagnoli mutarono contegno in Toscana, poichè formando quivi delli accampamenti e fortificandovisi, raddoppiarono al Paese gl'incomodi e i danni.

Restando per i nuovi preliminari annullato il regolamento della successione stabilito dalla quadruplice alleanza, e la convenzione di Firenze, fatta in conseguenza di esso, lusingavasi Gio. Gastone di far rivivere le sue antiche ragioni di libertà, e svincolare il Dominio di Firenze dal giogo della seudalità per sostenere l'atto del Senato a savore dell'Elettrice, ed esigere dal nuovo successore Duca di Lorena condizioni più vantaggiose. Con tali lusinghe rivolse tutte le sue premure il Cardinale di Fleury, affinché fossero tolti alla Toscana gli odiati vincoli, si lasciasse l'Elettrice in libertà di succedere, e per dopo di essa si stabilisse in Firenze la residenza del Principe Carlo di Lorena con attribuirli il Governo del G. Ducato, giacchè il Duca Francesco prevedevasi che non avrebbe potuto allontanarsi da Vienna: all'Imperatore si rammentarono le antiche promesse e le benemerenze della Casa Medici, e finalmente s'implorò tutta l'assistenza, assinchè la Toscana non restasse ulteriormente aggravata, e sosse liberata dai danni e dai

An incertezza il G. Duca reclamava di non poter sofdi C. frire tanto aggravio, strepitavano i Principi neu-1735 trali per i danni, che cagionavano loro i quartieri delle truppe Imperiali e Francesi, la Spagna era irresoluta per l'accettazione dei preliminari, e i Francesi erano costanti a non voler recedere dai posti che già tenevano occupati. Faceva di più maraviglia il vedere che dopo un armistizio così solenne i Francesi in Lombardia ed al Reno rinforzassero i loro eserciti con nuove reclute, e fortificassero i loro posti come se dovesse continuare la guerra. Sapevasi la promessa fatta dall' Imperatore della pronta cessione di Lorena, e le premure che ne faceva la Francia; ma senza una precisa risoluzione della Spagna non si poteva devenire a prendere delle misure coerenti alle condizioni già sti? pulate. Si raddoppiarono perciò le premure e il Maresciallo di Noailles si portò es pressamente in Toscana per indurre il Duca di Montemar a far uso di tutta la sua efficacia alla Corte Cattolica, afsinchè devenisse a qualche risoluzione. Non recusava Filippo V. di ammettere le pratiche di un trattato di pace da stabilirsi nel congresso, ma non sapeva adattarsi ad accettare le condizioni dei preliminari, ed escire di possesso dal G. Ducato. Il Duca di Lorena repugnava ad acconsentire alla concessione di tutti i suoi Stati prima che si desse luogo alla promessa indennizzazione, perchè troppo duro è per un Principe il passaggio dalla Sovranità allo Stato privato.

incerta la situazione del G. Duca non facevano che prolungare davvantaggio gli aggravi e i disastri ai popoli della Toscana; pure per non incontrare di peggio sa sorza di assumere un contegno da non di-

An. cerneva il Re delle due Sicilie. La Francia parimendi C. te con altra dichi frazione della stessa data, ricono-<sup>2735</sup>scendo per fatta la pace tra l'Imperatore e la Spagna a forma dei preliminari, si faceva garante con l'Imperatore della intiera e pronta effettuazione delle condizioni che toccavano la Spagna medesima. Queste dichiarazioni diedero luogo ai respettivi Generali di concertare fra loro il modo dell'esecuzione, e in Toscana si tenne a tal'effetto un congresso a Firenzuola fra gli Spagnoli e i Tedeschi. Nondimeno molte furono le difficoltà che s'incontrarono da tutte le parti, poichè la repugnan sa del Duca di Lorena per consentire alla intiere cessione di tutti i suoi Stati obbligava la Francia a delle cautele, che producevano un nuovo ritardo. Erasi effettuato a Vienna li 12. febbrajo con pompa straordinaria il matrimonio del Duca Francesco con l'Arciduchessa Maria Teresa primogenita di Carlo VI. Quest'atto sollecitò facilmente il consenso per la cessione, e contribui ad accelerare l'effettuasione della pace. Li 5. di marzo fu segnata una convenzione tra l'Imperatore e la Francia per ritirare le truppe dal Reno ed evacuare le Piazze già conquistate, e finalmente li 11. di aprile restò segnata un' altra convenzione, che rilevando ed estendendo lo spirito delle condizioni stipulate nei preliminari stabiliva un metodo preciso ed universale per l'esecuzione di esse. Regolavasi in questa il modo da tenersi per l'evacuazione del Milanese e delli altri Stati occupati dai Collegati, il sollievo da darsi ai Paesi neutrali, aggravati dai quartieri delle truppe belligeranti, la restituzione delle artiglierie e documenti pubblici, e finalmente l'esecuzione delli atti di cessione, e il baratto delle ratificazioni. Ma ciò che più di ogni altro punto contribuiva ad accele-

An. bitrio dei Francesi che per la nuova congiunzione di C. col sangue Austriaco l'avrebbero tenuta in maggior 1736 soggezione, non poteva più dirsi posseduta liberamente. E siccome dal conteste dei preliminari non appariva annullata la convenzione fatta in Firenze nel 1731. col Re di Spagna, ed in conseguenza rimaneva incerta l'indennizzazione delli allodiali di Lorena con quelli di Toscana, la Corte di Francia con una Dichiarazione (") in data dello stesso giorno si fece garante assieme con l'Imperatore del conseguimento per il Duca di Lorena di tutti gli allodiali Medicei esistenti in Toscana.

(\*) Dichiarazione. Il sottoscritto Ministro del Re Gristianissimo presso l'Imperatore, munito della necessaria Plenipotenza, dichiara che in considerazione ed in conseguenza dei due articoli separati della convenzione seguata in questo stesso giorno S. M. Cristianissima si darà premure eguali a quelle dell' Imperatore ed agirà di concerto con esso per procurare alla Gasa di Lorena tutti i beni allodiali di qualunque natura possano essere, esistenti nel G. Ducato di Toscana: che nè il Re Stanislao nè S. M. Cristianiszima pretenderanno mai alcuna soggezione da chi non ne pretendeva il Duca di Lorena, e che daranno tutte le sicurezze possibili contro ogni idea di riunione, etc.

## CAPITOLO DECIMO

Si eseguiscono con lentezza e con difficoltà i preliminari di Vienna, ed evacuandosi la Toscana dalli Spagnoli vi subentrano le guarnigioni Tedesche con eguali condizioni Insorgono delle contestazioni fra il G. Duca e il nuovo successore sopra gli allodiali Medicei, e rimane interrotta la conclusione di un patto di Famiglia. Muore il G. Duca Gio. Gastone, cui succede pacificamente il Duca di Lorena, il quale concorda con l'Elettrice.

Pendente questo contrasto di artifizi e di buona \_\_\_\_ fede, si deplorava in Firenze la fatalità del G. Du- An. ca, e il poco riguardo praticato con esso dalle Po-di C. tenze. Il trattato di Londra avea dato alla Casa Medici un successore, che le atteneva per vincolo di parentela, e che finalmente in gran parte riconosceva da essa la successione: se questo regolamento non fosse stato accompagnato dai vincoli tanto o liosi di seudalità e di guarnigione i G. Duchi avrebbero goduto di esser prevenuti dalle Potenze nel lor desiderio. I preliminari di Vienna, oltre che non alleggerivano nella minima parte i gravami imposti al G. Ducato, facevano di questo Stato una umiliante contrattazione, e davano alla Casa Media ci un successore, il quale, sondando tutti i suoi diritti sul titolo d'indennizzazione, non era tenuto a verun riguardo per la medesima, e poteva vestire lo stesso carattere che assume il creditore col debitore. Il Duca di Lorena veniva però in questa occasione aggravato più del G. Duca medesimo; poichè rissettendosi alle circostanze di un Sovrano ridotto al punto di spogliarsi di uno Stato posseduto per sei secoli dai suoi maggiori con la semplice promessa di un equivalente in speranza, e non per anche liAn. quidato, è sacile imaginarsi quali agitazioni travadi C. gliassero l'animo di questo Principe; e quanto egli 1736 non meno del G. Duca avesse motivo di querelarsi della durezza delle due Corti autrici dei preliminari. Quindi è che il trattato non avea fatto che accrescere i malcontenti; e il G. Duca, vedendo di non poter giustamente esigere dal nuovo successore quei riguardi e quelle convenienze che poteva sperare dal primo, erasi abbandonato a una tetra malinconìa, e lasciava che il caso e l'arbitrio dei suoi Ministri regolassero le cose per l'avvenire. Divenuto ormai di una salute vacillante ed incerta, assalito da piccole ma frequenti malattie, e indebolito da un lungo decubito e da una vita soverchiamente inattiva ed inerte, pareva che con le forze del corpo gli mancasse ancora insensibilmente lo spirito. Governato dispoticamente dai domestici che lo assistevano lasciava in loro piena balía l'interna amministrazione della Corte e dello Stato, e la distribuzione delle cariche e delle grazie; e siccome tutto era venale presso costoro, si riempirono la Corte ed i Tribunali di un immenso numero di persone, si aggravò lo Stato, si sconvolse l'amministrazione, e si accordò la sopravvivenza s tutte le cariche in prefludizio del successore. L'abuso divenuto consuetudine, e la consuctudine acquistando forza di legge, aumentarono il disordine a segno che già pareva autorizzato lo spirito di anarchìa: ogni tentativo che alcuno facesse per opporsi a questo sconvolgimento era appreso da Gio. Gastone per una mancanza di ossequio, e per un atto d'indipendenza promosso dall'Elettrice, ed in conseguenza non eravi piú rimedio per un male, che faceva il danno dell'universale e la fortuna di pochi. Accrescevasi lo sconcerto dai riflessi pubblici, che sempre più

An. disfazione con una dichiarazione dei 4 Agosto, in di C. cui si riservava ad un trattato amichevole la liqui-1736 dazione dei diritti sopra gli allodiali di Toscana è di Parma, e si prometteva che l'Ambasciatore Conte di Fuenciara sarebbe stato ammesso alla Corte d' Vienna subito che sossero ritirate le truppe Spagnole dal G. Ducato, e satto il cambio delle cessioni. Ciò portava in conseguenza che si rinforzassero gl'impulsi al Cardinale di Fleury affinchè facilitasse i mezzi per devenire a una convenzione di famiglia tra il Duca di Lorena e la Casa Medici, e conseguire per lo Stato tutte quelle facilità, che non si erano potute sperare dalla quadruplice alleanza e nei successivi trattati. Gio. Gastone offeriva al Duca di Lorena le stesse condizioni stipulate per l'Infante Don Carlo, semprechè rimanesse esplicitamente disciolta e annullata la convenzione del 1731. Per recuperare le prerogative dello Stato si progettò alle due Corti un regolamento, con cui combinavasi l'interesse delle Potenze e la dignità del G. Duca e della Toscana. Siccome il G. Ducato doveva essere un equivalente della Lorena per indennizzare quel Duca, così poteva esserlo anche in rapporto alle prerogative, parificando quelle dell'uno e dell'altro Stato in forma che il Duca Francesco venisse a possedere la Toscana nella forma medesima con cui possedeva la Lorena. Ciò poteva conseguirsi con rilasciare si diversi Dominj componenti l'intiera Sovranità del G. Duca quelli stessi diritti che ciascuno aveva, e in tal caso il Ducato di Siena poteva corrispondere al Ducato di Baar, gli altri Feudi a quelli che il Duca possedeva nel circondario della Lorena, e il Dominio della Repubblica di Firenze poteva rimaner libero e indipendente come quello della Lo-

An di Lorena la successione, e facilitavano i mezzi i di C. più essicaci di stabilirla con reciproca sodissazione. 1736 Il Barone di Richecourt Ministro del Duca di Lorena gustava queste proposizioni, e specialmente la convenienza dello Stato di Piombino per la Toscana, mentre questo Feudo, non restando compreso fra le Piazze cedute al Re delle due Sicilie nei preliminari, pareva facile il conseguirlo dall'Imperatore. Lo stesso Duca Francesco trattò col Suocero di questi acquisti per farne un più giusto equivalente a quanto perdeva, ma trovò in esso e nei suoi Ministri tutta la durezza, e un grave timore di dare. agli Spagnoli un motivo di nuove contestazioni. La fiducia, ciecamente riposta nell'Imperatore nell'atto di fare il primo sacrifisio, l'obbligava proseguire con gli stessi riguardi per contribuire all' ultimo compimento dei preliminari e aegnar la cessione. Senza di questo non poteva effettuarsi Yevacuazione della Toscana, nè intraprendersi il trattato con la Corte di Spagna sopra gli allodiali di Toscana e di Parma.

forma degli atti di cessione da cambiarsi reciprocamente fu forza che gli Spuguoli evacuassero la Tescana. Il tumulto suscitato a Roma contro di essi, i movimenti dei Corsi ribellati dalla Repubblica, e l'inalzamento al Trono di quell'Isola dell'efimero Re Teodoro aveano servito di pretesto per ritardare il ritiro delle loro truppe; ma superati affatto tutti gli ostacoli il Generale Duca di Montemar con una lettera (\*) obbligante e piena di riconoscenza

(\*) Viene il tempo di dar l'ultima esecuzione agli ordini del Re mio Sig. quali seci presenti a V. A. R. nel passato mese di Marzo, dovendo di già partire secondochè S. M. dispone con i pochi battaglioni, da cui mi trovo ac-

An. conda pure delle intenzioni di S. M. C. il Genedi G. rale Barone di Braitwitz per rendere in vece mia 1737 i tributi di venerazione, d'ossequio ed attaccamento, che altamente professo alla Sovrana persona di V. A. R., e per esporte che in seguito dell'evacuazione delle truppe Spagnole e dello stabilito nei preliminari e dell'intelligenza di S. M. C. C. con V. A. R. passano le truppe Imperiali ad occupare le Piuzze evacuate, condotte dal sopramentovato Tenente Generale Wachtendonck in assenza del Signor Principe di Sassonia Hildburghausen, destinato General Comandante delle medesime per offerire esse truppe alla disposizione di V. A. R., e per assicurarla che saranno tenute in quella miglior disciplina ed osservan za, che di gradimento riesca all' A. V. R., e che il Generale che le comanda non sarà per mover passo che accetto non sia e grato, e che anzi la di lui principal cura sarà di dipendere dalla volontà di V. A. R. senza che dal canto nostro si trascuri o si manchi a nulla di ciò, che riescir possa del servizio e della compiacenza di V. A. R., la quale supplico di accogliere il Generale Braitwitz con i tratti della sua innata degnazione, e di prestare intiera fede a quanto sia per rappresentarle, e di accordarmi l'onore di ubbidire ai graziosissimi suoi comandamenti, etc.

Eseguita in tal guisa pacificamente l' evacuazione delli Spagnoli, e la successiva introduzione dei Tedeschi nel G. Ducato, si devenne all'atto del giuramento da prestarsi a Gio. Gastone nella forma medesima che era stato praticato dalli Spagnoli secondo la norma che veniva loro prescritta dal trattato di Siviglia. Fu questo effettuato solennemente dal Generale Wachtendonck in Livorno li cinque

An. Imperatori ai Duchi di Savoja. Ciò avrebbe portadi C. to in conseguenza l'espettativa per tutte le vacan-<sup>1737</sup> ze di detti Feudi, ed avrebbe facilitato l'incorporo di Piombino, quale già sortificavasi dalli Spagnoli, e saceva temere per la tranquillità di Toscana. Ma come che queste istanze non erano coerenti alle riserve inscrite nella capitolazione Imperiale, e giudicavasi che il promovere con l'Impero e con gli Spegnoli l'incorporo di Piombino potesse produrre delle odiose contestazioni, che intorbidassero una pace acquistata con tante perdite, il Ministero Imperiale procurò di addoleire con le lusinghe la negativa di queste domande, e si apposero nel Diploma tutte le clausule più ampie di concessione, che potessero emanare dall'autorità dell'Imperatore. In conseguenza di ciò in data dei 24 gennajo fu segnato il Diploma d'investitura (\*), in cui assegnavasi

(\* Noi Carlo VI. per grazia di Dio eletto Imperadore de'Romani sempre Augusto, e Re di Germania, di Castiglia, d'Aragona, di Leone, dell'una e dell'altra Sicilia, di Gerusalemme, di Ungheria, di Boemia, di Dalmasia, di-Croazia e Schiavonia, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Maiorica, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corsica, di Murcia, di Jaen, de los Argurves, di Algesira, di Gibilterra, e delle Isole Canaite, delle Indie Orientali e Occidentali, dell' Isole e Terra ferma del Mar Oceano, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, di Brabante, di Milano, Mantova, Stiria, Carintia, Carniola, Limburgo, Lucemburgo, Gheldria, Wirtemberg, Slesia alta e bassa, Calabria, d'Athene, di Lepanto, Principe di Svevia, Catalogna, e d'Austria, Marchese del Sacro Romano Imperio, Burgaw, Moravia, ed alta e bassa Lusazia, Conte d' Ausburgo, Fiandra, Tirolo, Ferreto, Kiburgo, Gorizia, e dell'Artesia, Landgravio d' Alsasia Marchese d'Oristagni, Conte di Goziano, Namur, del Roussillon, e della Cerdagua, Signore della Marca, di Schiavonia, Porto - Maone, Biscaja, Molina, Salim Tripoli, e Malines, etc.

An. denti maschi con lo stesso ordine, e dopo la mandi C. canza di tutti i maschi alle temmine. Tale essendo 17<sup>37</sup> l'ordine di successione stabilito in Lorena veniva in

salutare opera della pace. E quantunque pel tenero affetto; che portava, e che di presente ancora porta alli popoli suoi sudditi il Serenissimo Duca di Lorena e di Bar Francesco. III, Nostro carissimo Genero, esitasse da principio a mandarne in proprio nome, e delli suoi successori, la novella agli Stati smoi patrimoniali, già lasciatigli dalli suoi Maggiori, ed Antenati, tanto nondimeno appreso Lui prevalsero si la riverenza ed attenzione verso di Noi, e del Re Cristianissimo, sì l'ardente lodevolissima brama di beneficare il Mondo. Cristiano, che per fare che avesse effetto il pubblico siposo, prestò il suo consenso, non solamente a quella cose che nelli poco sa citati articoli preliminari, e nella convenzione dell'eseccizione sottoscritta, e firmata il di i i del passato Aprile poste si ritrovano; ma altresì a quelle, che dipoi furono stabilite concernenti un'altra epoca della cessione del Ducato di Lorena, diversa da quella che da principio piacque, sotto clausule e condizioni delle quali fu insieme convenuto.

Le quali cose così essendo, non solamente la giustizia e l'equità, ma altresì la stessa buona fede evidentissimamente richiede, che ne sia indennizzato non solo il soprammemorato Serenissimo Duca di Lorena e di Bar, e li suoi discendenti, ma ancora tutti quanti gli altri eredi e successori, alli quali senza la sopraddetta cessione sarebbe toccato il diritto di succedere nelli Ducati fin qui posseduti dalla Casa di Lorena.

Per la qual cosa Noi di certa nostra scienza, con maturo consiglio, e colla nostra Imperiale potestà, ed in vigore ancora del consenso datoci dal Sacro Imperio Romano Germanico in nome Nostro, e delli Nostri legittimi successori nella Corona Imperiale, Imperadori, e Re de' Romani, al sopradetto Serenissi mo Duca di Lorena, e di Bar Francesco III. nostro carissimo Genero, ed alli suoi discendenti maschi in infinito, e quelli (che Iddio non permetta) mancando al Principe Carlo fratello del sopradetto Duca, ed alli suoi discendenti maschi maschi parimente in infinito, osservando sempre l'ordine di Primogenitura, che è sempre stato ossempre l'ordine di Primogenitura, che in sempre stato ossempre l'ordine di Primogenitura, che de sempre stato ossempre l'ordine di Primogenitura, che de sempre stato ossempre stato ossempre stato ossempre l'ordine di Primogenitura, che de sempre stato ossempre della consideratione della

An. niva il caso pur troppo sunesto per l'Elettrice di di C: vedere l'ultima semmina di una Casa regnante spo1737 gliata di qualunque diritto. Tutti i differenti Do-

o dignità siano il giaramento di fedeltà, ovvero omaggio, e fare finalmente senza indugio tutte quelle cose, le quali far potrebbe un vero e legittimo Possessore, e Signore di questo G. Ducato, comecchè per tale dee tenersi, e considerarsi nello stesso momento della morte del presente G. Duca senza legittima prole mascolina. Salvi però sempre li nostri diritti, e del Sacro Romano Imperio, e quelli ancora della Nostra Casa d'Austria sopra lo Stato di Siena, can molti patti solenni, e convenzioni, con lettere d'investitura, e con altri indubitati documenti corroborati.

Ed in oltre essendoci stato decentemente esposto in nome dell'antedetto Serenissimo Duca di Lorena e di Bar, nostro carissimo genero che egli, e li suoi maggiori hanno goduto, in vigore della transazione di Norimberga, riguardevolissime escusioni, immunità e diritti; e per conseguenza che è convenevole, che Noi, per quanto far si può, illesili nostri diritti, e del Sacro Romano Imperio, e della nostra Casa d'Austria, ci mostriamo indulgenti verso di lui, e delli suoi successori; Noi pertanto per soddisfare a sì gimste preghiere, ed inerendo a ciò ch'è stato stabilito negli Articoli Preliminari della pace toccante l'indennità della Casa di Lorena, non solamente abbiamo determinato di dare tutti e ciaseuno delli diritti, immunità, esenzioni, onori, dignità, prerogative, preminenze, e regalie, che giusta il diritto, e la consuetudine godono e devono godere li Possessori delli maggiori Feudi dell'Italia, ad esso, ed alli suci eredi e successori, e di estendere li medesimi diritti, immunità, ed esenzioni a tutte le Giurisdizioni, Signorie, e Terre possedute dal presente G. Duca di Toscana; ma altresi di concedere molto benignamente il privilegio dell'inappellazione nella più ampia e giuridica forma che far si possa, e secondo che trovasi conceduto al più privilegiato delli maggiori Vassalli d'Italia; e finalmente per ragione dell'attuale investitura da prendersi ogni qualunque volta che venisse il caso d'accordare colla medesima indulgenza tutte quelle cose, che sovente abbiamo accordate alla Casa di Savoja; siccome in vigore delle presenti Lettere di certa

An. e diversi vincoli, che seco portavano lo Stato di Siedi C. na e gli altri Feudi Imperiali, benchè allora appa-1737 rissero riservati dall'Imperatore per la qualità che

de' Medici, conoscano per proprio, vero, e legittimo Signore, e Principe il soprannominato Duca di Lorena e di Bar Francesco III. nostro carissimo genero; o se esso in tak tempo non fosse più vivo, il di lui erede e successore, nel modo e coll'ordine sopraddetto, ed al medesimo prestino il solito omaggio, giaramento di fedeltà, riverenza ed obbedienza; e così facciano tutte quelle cose che bisogna e conviene che li fedeli, ed obbedienti Vassalli, e sudditi facciano, e prestino alli loro veri, e legittimi Signori, e Principi, non ostante, e senza avere riguardo alcuno aqualunque cosa che sosse altramente, e sin qui è stata esposta, prima d'ora disposta, fatta, o tentata, ovvero che in avvenire si disporrà, si farà, o si tenterà; e spesialmente nonostante, e senza riguardo alcuno all' eventuale investitura, conceduta tempo fa al nominato Successore al G. Ducqto di Toscana nel Trattato della Quadruplice Alleanza; giacchè con tutta la nostra Imperiale Potestà pienamente deroghiamo a tatte, ed a ciascuna di queste cose, quantunque qui non siano spezialmente espresse, come atti o da se nulli e vani, o che sono stati mutati mediante posteriori condisioni e patti, fatti col consenso del Sacro Romano Impero, e corroborati in altre colli solenni Instromenti delle rivunzie, e delle cessioni in nome di tutti quelli che dalla predetta Quadruplice Alleanza venivano chiamati all' eventuale successsione nel G. Ducato di Toscana.

Se taluno poi presumerà con temecario ardire di trasgredire, o violare questo nostro presente Editto e Diploma Imperiale, sappia che oltre la gravissima nostra indignazione, e del Sacro Romano Imperio dovrà ancora tante
quante volte farà, o tenterà qualche cosa in contrario, pagare la pena di quattrocento marche d'oro puro, per una
metà al Fisco, o sia al Cesareo nostro Erario, e per l'altra metà a quello, a cui sarà fatto il torto, ovvero il danno.

E questa è la seria nostra mente, e la nostra stabile e ferma volontà, manifestata col testimonio di queste lettere sottoscritte di nostra propria mano, e munite col nostro Cesareo Sigillo ad esse appeso. Date nella nostra Città di

Am. intiera sua libertà, ed era combattuto dall'urgenza di C. di convenire col successore e dal timore di attirarsi 1737 contro le loro armi. In questa incertezza su preso per espediente di considerare come sciulto il patto di Famiglia del 1731. e annullato dai preliminari, perchè un atto fatto in contemplazione di un successore, viene a cessare subito che non si dà più luogo alla successione. Su questi fondamenti il Duca di Lorena fece comunicare al Ministro del G. Duca una Dichiarazione, in cui manisestando i più obbliganti sentimenti verso Gio. Gastone e l'Elettrice si mostrava pronto a convenire particolarmente con essi sopra tutto ciò che gli riguardava privatamente. A questa dichiarazione su corrisposto con offerire le stesse condizioni accordate a Don Carlo, semprechè però si conseguisse la di lui formale renunzia: nondimeno, insistendo la Corte Imperiale sul punto di non esser questa necessaria, e promettendo la Francia la sua garanzia sopra la nuova convenzione da stabilirsi, si devenne finalmente all'esame delle condizioni. Sostenevano i Ministri di Lorena che variato il titolo della successione erano variate ancora le circostanze, ed in conseguenza non correre la stessa parità fra il Duca di Lorena e Don Carlo. Senza l'intiera e libera eredità della Casa Medici non potere il nuovo successore accollarsi i debiti pubblici, se non in quella quantità che la Francia se n'era accollata in Lofena. Tutti i beni patrimonali e demaniali della Casa Medici reputandosi ipotecati per questi debiti si dimostrava che la domanda era appoggiata ad un atto di mera giustizia, tendente unicamente ad assicurare l'interesse dei popoli, mentre che il valore di detti allodiali era di gran lunga inseriore alla somma del debito. All'Elettrice si offeriva il Governo e premi-

An. minari, alle quali spettava di ragione il determidi C nare un più pacifico metodo di questa indennità 1737 con supplire a qualunque difetto, non facevano altro che promettere di garantire la convenzione, che accordassero fra di loro qualunque si fosse. In questo contrasto il G. Duca credè di sua maggior quiete il gettarsi totalmente in braccio della Corte di Francia, la quale fino dalla pubblicazione dei preliminari si era già impegnata con esso a farli conseguire dal Duca di Lorena le stesse condizioni convenienze ottenute da Filippo V.

Un pretesto, appoggiato da qualche apparenza di ragione, e bastante a turbare la quiete dell'Europa, e singolarmente quella della Toscana, reputavasi il diritto che gli Spagnoli si attribuivano sopra gli allodiali Medicei. La Corte di Francia, a cui non conveniva il disobbligarsi quella di Madrid con impugnare direttamente le sue pretensioni, proponeva dei mezzi per accomodare questa pendenza: l'Imperatore Carlo VI, combattuto dall'interesse del genero e dal timore di alterare la quiete in tempo che il Turco li moveva la guerra nell'Ungheria, prestava orecchio alle proposizioni, e il Duca di Lorena si doleva egualmente con tutti per vedersi egualmente sacrificato da ciascuno. Era stato progettato di acquietar gli Spagnoli con rilasciar loro gli allodiali Medicei esistenti fuori del G. Ducato; ciò avrebbe apportato al nuovo successore il massimo danno e ai popoli di Toscana l'estrema rovina per la mancanza dei pubblici fondi; egli protestò contro un progetto così pregiudiciale, e portandosi a comandare l'armata Imperiale contro il Turco nell'Ungheria lasciò che i suoi Ministri attendessero migliori disposizioni per concordare. Nondimeno per sodissare ai più obbliganti ustici

An tolse di vita li nove di Luglio in età di 66 anni. di C. Un accidente così sunesto empì di sbigottimento la 1737 Corte ed i Ministero, e tutti i popoli della Toscana compiansero un Principe liberale, benefico e compassionevole. Dotato di molto spirito, illuminato dalla Filosofia possedeva la stima dei dotti, e l'ammirazione degl'idioti: le sue qualità morali erano quelle che comunemente si desiderano in ogni Principe, e fintanto che godè del necessario vigore di spirito e di macchina invigilò da se stesso al Governo, ed i primi sette anni del suo regno si contarono tra i più felici, che sino a quel tempo avesse goduto da più secoli la Toscana. I suoi visi furono magnificati oltre la verità, perchè le sue Massime di moderazione, di scioltezza e di libertà non facevano l'interesse di tutti gli ordini di persone, e specialmente di chi avea tanta parte nell'antecedente Governo; ma le sue virtù non ai poterono celare, e le lacrime dell'universale ne attestarono la verità. Allorchè la di lui salute divenne incerta, e che la debolezza della sua macchina l'obbligò a un lungo decubito, e a star ristretto nei limiti della sua camera, non volendo privarsi dell'esercizio delle beneficenze, la fatalità volle che il domestico suo favorito diventasse l'arbitro delle medesime e le rendesse venali: reso inaccessibile ed incapace di agire da per stesso dovè abbandonare totalmente ai Ministri la somma del Governo, e ciò produsse la sovversione di tutto il buon ordine. Se l'Elettrice non si sosse demeritata tanto la di lui confidenza, ed avesse mostrato meno di ambizione, essa avrebbe forse potuto supplire a quella direzione, che dava al G. Duca la Principessa Violante; ma troppo erano esacerbati gli animi fra di loro, e troppo dissidava Gio. Gustone di una so-

An. come l'unico mezzo che gli restasse per gratificare di C. i suoi Sudditi. Questo disordine, siccome era cau-1737 sa del profitto di molti, rendeva per conseguenza più difficile e pericoloso il rimedio. I Sudditi si arricchivano a spese del Principe, e le vicende della. Toscana, piuttostochè apportar loro dei danni come accadde sotto Cosimo III., le cagionarono dei vantaggi considerabili. L'oro che gli Spagnoli profusero a larga mano avea rianimato la mercatura, e la pace e la cessazione di tanti gravami la favorivano. Una certa libertà di costumi e la moderazione del Governo, sollevando gli spiriti dall'oppressione, inspiravano le intraprese e l'industria. Le arti, le lettere e la filosofia risorgevano con vigore, e nacquero da quest'epoca molti uomini di genio, che si distinsero per i loro talenti. Gio. Gastone senza promovergli e favorirgli con distinzione gli stimava e gl' incoraggiva, e i Frati destituiti di autorità, e l'inquisizione disarmata non poterono opprimerli. Per quanto gl'Inquisitori col pretesto di perseguitare i Liberi-Muratori si affaticassero per estendere il loro potere trovarono sempre in questo Principe una risoluta fermezza in denegarli la forza. Il sistema giurisdizionale, sebbene attaccato più che nelli altri Governi, su sostenuto con tutto il vigore. Allorchè tutte le Potenze anelavanoa dividersi le spoglie della Casa Medici la Corte di Roma non trascurava questa occasione per mettersi in possesso dei Patronati, e di altri diritti incontrastabili dei G. Duchi. Giulio Rucellai, a cui era appoggiata la difesa di questa parte di Sovranità, ebbe il coraggio di opporsi vivamente a tali attentati, e il Papa, benchè Fiorentino, e promosso dalla Casa Medici, non ebbe rossore a domandare sormalmente a Gio. Gastone la deposizione di questo Ministro. Crescen-

do in progresso gli attacchi, e contrastandosi a Roma con molta sermezza la prerogativa della nomi-di C na Regia per i Vescovadi posseduta per due secoli 1737 dai G. Duchi, su sorza implorare l'assistenza del successore, ed impegnare in questa controversia la Corte di Vienna. L'indipendenza, in cui si trovavano gli Ecclesiastici in questo tempo, l'estesa Giurisprudenza sopra le loro immunità, e il tacito fo-. niento dei loro Capi rendevano quest' ordine di persone egualmente grave alla società ed al Governo. L'ipocrisia, e le massime autorizzate nel regno di Cosimo III. essendo cadute nel massimo disprezzo ed aborrimento, ed in conseguenza formandusi nei loro spiriti una revoluzione, che gli obbligava a variar contegno, fu facile al pubblico il discernere le interne loro inclinazioni, e distinguere quelli, che crano animati dallo spirito di vera virtù, da coloro, che agitavano per mero artifizio: le loro mancanze divenuero in conseguenza clamorose e palesi, e perderono quell'opinione e quei riguardi, che prima riscuotevano universalmente da tutti. Finalmente la Toscana in generale si reputava in uno stato di floridezza, di vigore e di prosperità, e non risentiva il disordine in cui si trovava il Governo: le calamità sofferte nel regno di Cosimo III. rendevano anche più sensibile questa situazione, quale tanto più sembrava ai popoli fortunata e felice quanto gli sbigottiva l'aspetto di diventare Provincia, e perdere per sempre la presenza del loro Sovrano.

Tali erano le circostanze della Toscana per rapporto al Governo, economia e costumi della Nazione allorchè per la morte di Gio. Gastone la Sovranità di essa passò pacificamente nella Casa di
Lorena. Non restava del sangue Mediceo che l' E-

An lettrice, dichiarata da tanti trattati, destituta di di C. ogni diritto di succedere al Trono. La vedova di 1737 Gio. Gastone trovavasi in Boemia a vivere nelle sue Terre, e a Praga esisteva tuttavia un Palazzo con supellettile ed ustiziali dell'estinto G. Duca nella stessa forma, che esso gli avea lasciati nel partire di colà. Questa Principessa appena morto il marito rinnovò le sue antiche pretensioni di contradote, di gioje pretese donate, e domandò il ve-. dovile a forma dei patti matrimoniali. La Principessa Eleonora di Guastalla, vedova del Principe Francesco de' Medici già Cardinale, non avea che pretendere, ed era considerata come una appartenenza la più remota della Famiglia. Ciò che più interessava la quiete del nuovo G. Duca e dei Sudditi era la pendenza sopra gli allodiali Medicei, e il patto di Famiglia da concordarsi con l'Elettrice. La discordanza delle Corti su questo articolo rendeva la controversia importante e pericolosa; poichè mentre il nuovo G. Duca pretendeva tutti questi allodiali affetti ai debiti pubblici, la Spagna si stava pertinace sul pretenderli per diritto di sangue, e la Francia rilevando che nella cessione della Lorena erano stati rilasciati a libera disposizione del Duca i beni esistenti fuori delli Stati ceduti, opinava che la stessa parità dovesse osservarsi ancora per la Toscana, e si assicurassero al Re delle due Sicilie i beni esistenti fuori del G. Ducato. L' Elettrice non era internamente portata per gli Spagnoli, perchè ad essi principalmente attribuiva l'esclusione, che le potenze le aveano dato dalla successione dello Stato; oltre di ciò si credeva in dovere di sacrificar tutto per il bene di una Nazione, che per due secoli avea obbedito e servito sedelmente alla sua Famiglia, e specialmente per un successore, da cui si

An. stata appresa per un principio di ostilità. La Corte di C. di Francia si mostrò indifferente, ma non avea pe1737 rò mancato d'insinuare tacitamente all' Elettrice che sarebbe stata assistita in tutte le opposizioni, che avesse fatto col nuovo G. Duca: ma la giustizia e il desiderio di assicurare l'interesse, e la quiete dei popoli prevalsero a qualunque fallace lusinga, e li 31 di ottobre fu segnata a Vienna la convenzione (\*) con contento e sodisfazione

(\*) Al nome della Santissima Trinità Padre, Figliolo, e Spirito Santo, così sia.

Avendo piaciuto alla Divina Provvidenza di terminare la guerra, che s'era accesa tra le principali Potenze
dell'Europa, d'un concorso unanime tanto con gli articoli preliminari segnati a Vienna ai 3 d'Ottobre 1735 che
altri trattati, convenzioni, ed atti susseguenti, hanno creduto necessario per il cambiamento delle circostanze degli
affari pubblici di cambiare ancora tutti i regolamenti presi
per la successione della Toscana, e stipulato che i Ducati
di Lorena, e di Bar; allodiali, appartenenze e dependenze
saranno ceduti al Serenissimo Re di Polonia Stanislao I., e
dopo di lui alla Corona di Francia, e che in cambio ed indennità la Serenissima Casa di Lorena entrerà dopo la morte del Serenissimo G. Duca Gio. Gastone a condizioni eguali in possesso del G. Ducato di Toscana.

Sua Altezza Reale il Duca di Lorena G. Duca ora regnante, e Sua Altezza Elettorale vedova Palatina son concorse a tutte le misure prese dalle principali Potenze per la quiete dell'Europa la tranquillità dell'Italia, ed in particolare per la felicità della Toscana; e Sua Altezza Reale in virtù dei suddetti trattati, convenzioni, ed atti avendo preso il possesso del G. Ducato di Toscana, non restando più che qualche regolamento da prendersi fra il Serenissimo G. Duca e la Serenissima Elettrice per le sodisfazioni e convenienze reciproche, e principalmente per l'avvantaggio della Toscana le Altezze Loro Reale ed Elettorale hanno stimato il più convenevole di regolarle con un trattato o convenzione di Famiglia, e vi hanno autorizzato i loro Ministri respettivi che in virtù delle loro Plenipotenze comu-

An. di tanti riguardi, e specialmente nel 1739 allorche di C·il nuovo G. Duca venne a selicitare la Toscana con 1737 la sua presenza. Ma la grave età e le frequenti ma-

sente convenzione, e non ostante che essi sorpassino quello che è stato trasferito, ceduto e dato a S. A. R. la Serenissima Elettrice non ne potrà mai esser inquietata per il pagamento.

Art. V. Sua Altezza Reale si obbliga a mantenere il dredito dei fondi pubblici.

Art. VI. Sua Altezza Elettorale riceverà tutti gli anni quarantamila scudi moneta di Firenze per il suo mantenimento, e per quello della sua Corte nei quali saranno comprese le rendite degli allodiali fuori della Toscana, che saranno tassate e fissate per sempre alla somma di venticinquemila scudi per anno; il sopra più fino alla concorrenza dei quarantamila scudi sarà assegnato da S. A. R. sopra a fondi sicuri, e chiari, e pagato a S. A. Elettorale regolarmente tutti i mesi.

Art. VII. Sua Altezza Elettorale sarà alloggiata in un Palazzo di S. A. R. in Firenze, o avrà un appartamento convenevole in quello chiamato Pitti a sua scelta, il tutto ornato e ammobiliato come conviene a una Principessa del suo rango.

Art. VIII. La Serenissima Elettrice sceglierà ancora fra le case di campagna quella che Ella stimerà a proposito, la quale sarà parimente ammobiliata per il suo uso durante la sua vita.

Art. IX. A S. A. farà fornire a S. A Elettorale per una volta gli equipaggi, carrozze, lettighe, cavalli, rimesse e stalle coi loro utensili, gli attrezzi di cucina, e la biancheria necessaria, l'argenteria per la tavola, e appartamento deila Serenissima Elettrice, di ciò che esiste della successione del Serenissimo G. Duca Gio. Gastone, e S. A. Elettorale farà dare a quest'effetto una nota di quello che le potrà bisognare, di che sarà fatto un inventurio, tutti questi effetti non essendo che per l'uso di S. A. Elettorale restandone la proprietà a S. A. R.

Art. X. La Serenissima Elettrice sarà servita dalle Guardie a piedi c a cavallo di S. A. R. secondo che conviene al suo rango e alla sua nascita.

pattie che l'affliggevano obbligandola ad allonta- AN. narsi da qualunque affare; lasciò ogni cura di Go-di C. verno, e finalmente oppressa dall'idrope cessò di 1737

Art. XI. In assenza di S. A. R. la Serenissima Elettrice avrà la Reggenza della Toscana nella maniera la più onorevele, e combinevole colla gloria, e autorità di S. A. R.

Art. XII. La Serenissima Elettrice sarà assicurata che allora che S. A. R. sarà presente avrà egli in tutti gli affari e nominazioni d'impieghi tutti i riguardi possibili ai di lei sentimenti e raccomandazioni, e che in tutti i casi le farà rendere nei suoi Stati tutti gli enori, dovuti ad una Principessa del suo rango, della sua nascita, e che gli è sì congiunta.

Art. XIII. E perchè quello che è stato stipulato da una parte e dall'altra sia più stabile e sicuro; le AA. LL. Reale ed Elettorale faranno debitamente la requisizione, e pregheranno le MM. LL. Imperiali e Cristianissima di voler garantire la presente convenzione. Le AA. LL. Reale, ed Elettorale s'obbligano di rattificarla, e far scambiare le ratificazioni nella Città di Vienna in un mese di tempo, da contarsi dal giorno della soscrizione, e più presto se far si può. In fede di che noi Ministri Plenipotenziari delle AA. LL. Reale ed Elettorale abbiamo segnato questa presente convenzione, e vi abbiamo fatto apporre i sigilli delle nostre armi. Fatto a Vienna questo di 31. Ottobre 1737.

## L. S. Carlo Barone di Pfütschner L. S. Ferdinando Marchese de' Bartolommei.

Articolo segreto. Con tutto che S. A. Elettorale nell'articolo secondo della convenzione assicuri solamente a S. A. R.
ed ai suoi successori come G. Duca di Toscana, tutti gli allodialisituati fuori della Toscana, tanto quegli che le possano
appartenere della successione del Serenissimo G. Duca suo
fratello, quanto quegli che le pervengano e le appartengano della successione delle Serenissime G. Duchesse sua madre ed ava, per averne la proprietà, ed il godimento dopo
la sua morte, Ella gli trasferisce, cede e dà a S. A. R. al presente, per non aver però il suo effetto che alla sua morte,
e S. A. Elettorale potrà sua vita durante vendere gli allo-

An. vivere li 18 sebbrajo 1743. in età di 76 anni. Nodi C. minò erede il G. Duca, e fra i molti legati con i 1737 quali gravò l'eredità savorì uno dei rami della sua agnazione Medicea. La perdita di questa Principessa non su compianta, perchè le sue inclinazioni, tutte dirette all'orgoglio e alla vanità, non potevano meritarle l'amore dell'universale; bensì l'Italia tutta si mostrò sensibile per l'estinzione di una Famiglia, che avea per tre secoli fatto il decoro della Nazione. Si osservò che una stessa fatalità avea dominato le due famiglie Medici e Farnese che principj e cause molto simili le aveano inalzate, ed eguali massime e sentimenti le aveano fatte risplendere; ambedue finirono in Femmina, ma la sorte di queste semmine non su eguale; poichè l'Elettrice dopo aver provato insinite disavventure nei

diali di Napoli, e di Francia per più gran sicurezza di S. A. R. c appropriargliene il capitale, nel qual caso S. A. R. assicurerà e rimpiazzerà alla Serenissima Elettrice le rendite di detti allodiali sopra altri Beni situati in Toscana. S. A. R. s'impegna ancora di garantire, e bonificare a S. A. Elettorale le medesime rendite in caso che per una forza maggiore ella fosse impedita di riceverle, di sorte che ella non possa soffrire alcuna diminuzione della somma de'quarantamila scudi moneta di Firenze che le è statu assicurata per il suo mantenimento, e per quello della sua Corte. E'stato convenuto che quest'articolo segreto debba avere la medesima forza e vigore come se sosse stato inserito nella convenzione soscritta in questo giorno. In sede di che noi Ministri Plenipotenziari delle AA. LL. Reale ed Elettorale in virtù delle nostre Plenipotenze comunicate da una parte e dall'altra, abbiamo segnato il presente articolo, e vi abbiamo fatto apporre i sigilli delle nostre armi. Fatto a Vienna questo di 31 Ottobre l'anno 1737.

L. S. Carlo Barone di Pfütschner L. S. Ferdinando Marchese de' Bartolommei.

suoi trattati matrimoniali, senza aver figli dall' Elettore, mortificata nell'orgoglio da tutte le potenze, più negletta che compianta, ridotta l' ultimo
fiato della Famiglia, si trovò finalmente priva della
successione dei suoi maggiori. La Farnese all'opposto esaltata al Trono di Spagna, favorita dal Cielo con numerosa prole, e posta a parte del Governo della Monarchia, potè farsi ammirare e temere dalle Potenze, riparare con i suoi talenti i
danni, che la Corona avea dovuto soffrire nel trattato di Utrecht, e variare in fine il sistema politico dell'Europa.

FINE DEL TOMO DECIMO

## INDICE DEICAPITOLI

#### LIBRO NONO

#### CAPITOLO QUINTO

Persevera il G. Duca nella negativa di accedere al trattato di Londra, e sostiene con vigore la sua libertà: il trattato di Vienna lo garantisce dalla introduzione delle guarnigioni, ed egli recusa nondimeno di concordare con la Spagna, e di ricevere in Toscana l'Infante. L'alleanza di Hannover sconvolgendo gl'interessi dei Principi, si vale di questa circostanza per temporeggiare e profittar dell'evento.

#### CAPITOLO SESTO

L'opposizione delli alleati d'Hannover accresce gl'impulsi all'Imperatore e alla Spagna per pressare il G. Duca ad accomodarsi: gli invincibili ostacoli che vi s' incontrano fanno mutar sentimenti alla Spagna, la quale con un trattato concluso a Siviglia è garantita dagli alleati d' Hannover della pronta introduzione di seimila Spagnoli nelli Stati destinati all'Infante. Si fanno dagli alleati di Siviglia le intimazioni al G. Duca; l'Imperatore vi si oppone; Gio. Gastone si destreggia, e procura di combinare con l'una e con l'altra Potenza.

#### CAPITOLO SETTIMO

Il G. Duca promove l'esaltazione del Cardinale Corsini al Pontificato. Gli Spagnoli, e i Tedeschi lo incalzano per introdursi nelle sue piazze, ed ei si schermisce dalli uni e dagli altri. Acconsentendosi con il trattato di Vienna alla introduzione delle guarnigioni Spagnole, egli concorda con Filippo V. per le convenienze sue e dell'Elet-

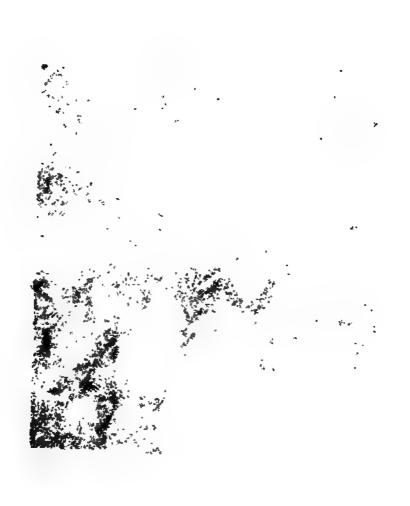

# STORIA

### DEL GRANDUCATO

DI TOSCANA

DI

RIGUCCIO GALLUZZI

ISTORIOGRAFO REGIO

NUOVA EDIZIONE

TOMO UNDECIMO

FIRENZE

PRESSO LEONARDO MARCHINI

MDCCCXXII.

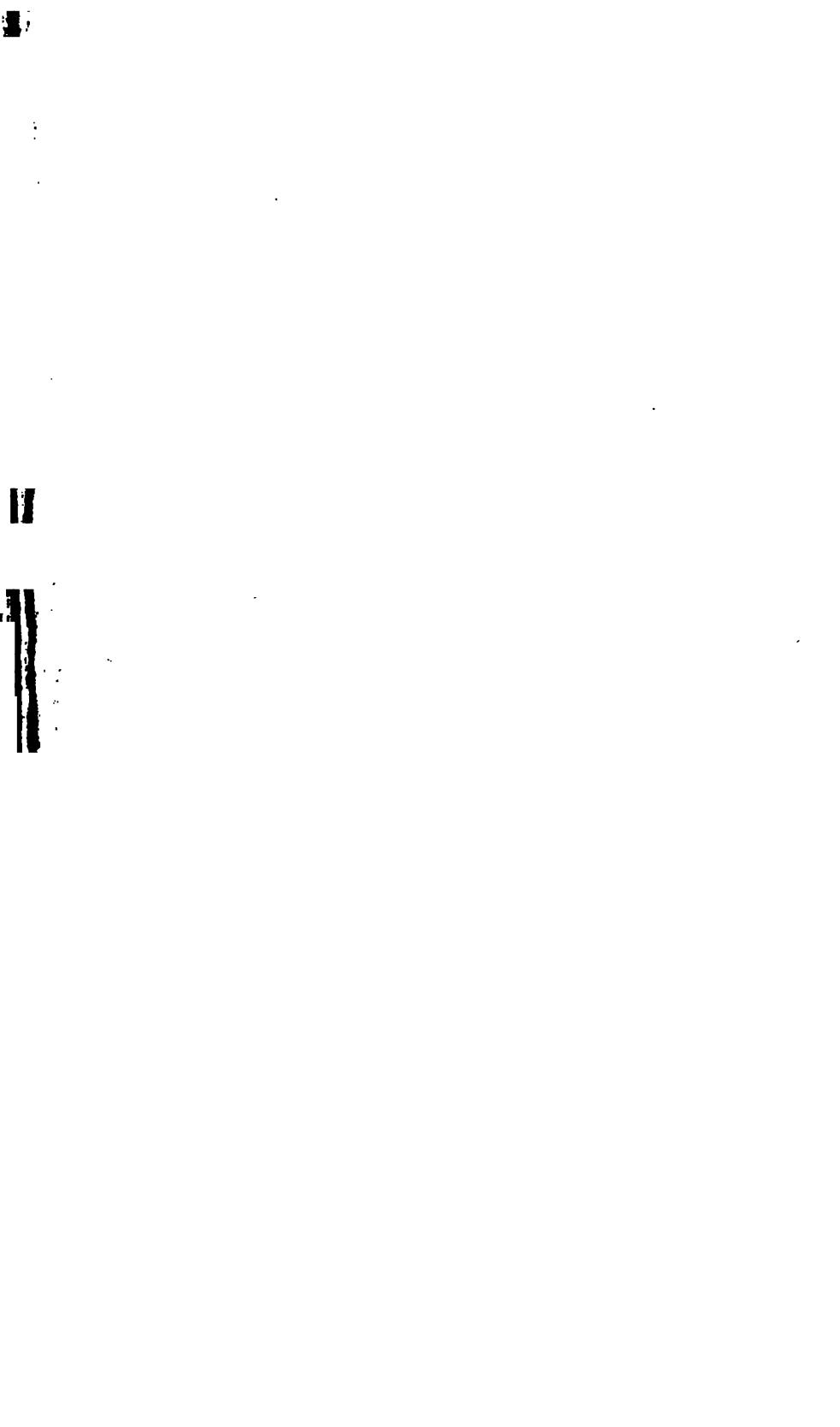

ma di volare in braccio a novello marito rese sorda alle leggi perfin di Natura, non solo abbandonato, ma scacciato ancora dalle domestiche pareti.

Il rigor della sorte, e la barbarie della Genitrice avrebbero condannato alla oscurità l'ingegno del nostro Riguccio, se l' Ava materna, accoltolo in un col maggior fratello, nella propria casa, non si sosse data ogni pensiero di adempiere, con gl'infelici nipoti, a quei sacri doveri che, per tacere delle attrattive del sangue, le leggi Divine ed Umane, imperiose comandano ai Genitori, e dei quali questa venerabil matrona assunse spontanea il peso, senza esservi da altro, che da un lodevole eccesso di tenerezza sospinta. Non è quindi da maravigliarsi se egli serbò eterna la rimembranza dei beneficj, che l' Ava aveagli con somma liberalità compartiti; e se mai non dimenticò i gravi torti ricevuti dalla Madre, verso di cui non potè oltrepassare i limiti di un freddo dovere e del rispetto siliale, ai quali severamente però adempì fino agli ultimi periodi del viver suo.

Passò il Galluzzi li anni della infanzia nella casa dell' Ava materna, che lo collocò poscia nel Seminario Vescovile di Volterra, perchè i talent i di lui, che straordinarj a buon' ora si manifestarono, venissero col soccorso delle Umane Lettere a ricevere il conveniente ed adequato sviluppo. La docilità dell' indole sua, la continua assiduità allo studio, ed i rapidi suoi progressi, meritarono ben tosto al giovine Riguccio l'affetto dei Precettori, e la stima dei Condiscepoli. Il Rettore Tommaso Guerrazzi, ed il Professor Cinci, alla direzione dei quali era allora affidato

nostro Riguccio in premio ottenne dei fedeli e rilevanti servigii da esso alla Toscana ed al Principe, che tanto saviamente la governava, per il lungo non interrotto spazio di 17 anni prestati.

Questa luminosa carica, il disimpegno della quale recè tanto onore al Galluzzi, che viva tuttora se ne serba la rimembranza, gli aprì un vasto campo onde secondare energicamente le filosofiche mire dell'incomparabile Pictro-Leopoldo, unicamente dirette a procurare, e col perfezionamento della Legislazione, e con la libertà estesissima del commercio, e con varie altre utilissime riforme, delle quali inopportuna e troppo lungo qui sarebbe il ragionare, la felicità e la gloria della Nazione alle di lui paterne cure dalla Divina Provvidenza fortunatamente allora affidata. Ed in fatti dell' opera ed anche del consiglio del nostro Riguceio molto, e nelle circostanze più difficili si valse il Sovrano, che pago della capacità, dello zelo, e dell'attività, con cui egli si disimpegnava dalle affidategli incombenze, non sdegnò di dargli una prova luminosa di stima e di benevolenza, coll'ammetterlo non solo alla sua privata conversazione, ma a quella ancora degli Augusti suoi Figlipertrattenerli insieme con altri Letterati insigni di quel tempo, siccome in Pisa vi erano a tal uopo ammessi i Professori di quell' Università.

Nei 6. Gennajo 1790. venne il nostro Riguccio nominato Soprintendente al Pubblico Generale Archivio dei Contratti di Firenze; e nei 2. Dicembre 1796. fu destinato agl' impieghi di Direttore dell' Usizio della Posta di Toscana in Roma, e di Soprintendente alle Fabbriche del Patrimonio della Corona in quella Città: ma di

magri nei giorni dalla Chiesa comandati lo dispensa; attestazioni, e fatti certissimi che totalmente distruggono ciò che la malignità avea contro il nostro Riguccio ed inventato e promosso.

Dopo avere, come ce ne lusinghiamo, vittoriosamente combattute le prime due accuse, dirette più contro la persona dell' Autore, che contro l'Opera di lui, passiamo all' ultima, alla negligenza cioè nello stile e nella lingua.

Chiunque legga la Istoria Medicea non può per verità non convenire che lo stile e la liugua ne siano alquanto negletti, e sicuramente non corrispondenti alla dignità istorica; e l'istesso Galluzzi ciò concordando diceva avere in animo di limarla, e di riprodurla corretta tostochè le di lui occupazioni conceduto glielo avessero: ma la pedanteria poteva non dare tanto tuono a questo uddebito, per la circostanza sin d'allora ad ognuno notissima che tale e sì grande era la premura che l'Immortal Pietro-Leopoldo avea di veder pubblicata quest' Opera, che non lasciava al Galluzzi il tempo appena a scriverla necessario, mentre volendo quel saggio Principe quasi foglio per foglio e leggerla e farla imprimere non poteva l'Autore che materialmente scriverla, senza meditarla e limarla come avrebbe voluto se maggior agio gli fosse stato concesso. Questa circostanza che tanto scusa il Galluzzi, è avvalorata ancora dal fatto, poichè soli cinque anni bastarono ad esso, in altre occupazioni d'altronde impiegato, per raccogliere i materiali, per distendere, e per pubblicare la Storia della Toscana, e. della regnante Famiglia de' Medici, che per due intieri secoli si mantenne sul Trono.

Abbiamo parlato abbastanza della Storia Me-

lo; avea generosamente renunziato al maggior Fratello ciò che gli si perveniva dal paterno retaggio; e gli era quindi per il proprio sostentamento soltanto rimasto il premio dei prestati servigj: ma si sarcbbe trovato esposto a tutti gli orrori della miseria, se l'amico Carlo Londi non lo avesse, fino dalla epoca del ritorno di lui da Roma, accolto nella propria casa, provvedendo intieramente ai suoi bisogni. A così non comuni tratti di beneficenza usati verso il di lui zio. riconoscente oltremodo il Tenente Giovanni Galluzzi allora vivente, senza esservi nè per legge, nè per patto obbligato spontaneo indennizzò gli eredi del Londi, che di poco era sopravvissuto all' amico, di ciò che egli avea all'amicizia unicamente sacrificato.

Noi termineremo queste Notizie col protestare, che le cose in esse narrate sono in parte ricavate da documenti originali che presso di noi si conservano, ed in parte da altri documenti esistenti presso la Signora Antonia ultima superstite della Famiglia Galluzzi, e Nipote del nostro Riguccio, la quale bramosa oltremodo di onorare la memoria dell'illustre suo zio gentilmente a tal uopo ce li comunico; talchè noi di garantirne intieramente la verità non temiamo.

Aguilar Spagnuolo, insinuazioni fatte dal medesimo al Pontefice Paolo III. contro il G. Duca Cosimo I. t. 1. p. 78.

Albani, loro pretensioni sopra gli allodiali posseduti dalla Casa Medici nello stato Romano. t. 9. p.

167.

Albergotti Generale viene spedito da Luigi XIV a Cosimo III., commissioni del medesimo t. 9. p. 132.

Alberoni Cardinale Ministro di Filippo V. spedisce una Flotta nel Mediterraneo. t. 9. p. 153. È sacrificato alla Corte per gl'intrighi fatti dal Reggente di Francia. t. 9. p. 169.

Albizi Consigliere savorito di Cosimo III. t. 8 p.

**159.** 

Aldobrandini Nunzio Pontificio presso la Corte di Spagna è incaricato dal G. Duca Cosimo III. di procurare, che Filippo V. aderisse all'atto del Senato di Firenze sopra la successione della Toscana in favore dell'Elettrice. t. 9 p. 196.

Alessandro de' Medici primo Duca di Firenze sua

tragica morte. t. 1. p. 61.

Alessandro Farnese suo spirito e talenti. t. 3. p. 16. Atteso il valore dimostrato in Fiandra gli è restituita la Fortezza di Piacenza da Filippo II. Re

di Spagna. t. 4. p. 207.

Alessandro VII della Casa Ghigi di Siena; sua elezione al Pontificato, e carattere. t. 7. p. 307. Si dimostra nemico della Casa Farnese ivi. p. 309. Richiama i suoi nipoti in Roma. ivi. p. 312. Disapprova il trattato di pace dei Pirenei concluso tra la Francia e la Spagna. t. 8. p. 21. Discordie insorte tra esso e Luigi XIV. ivi p. 31. Muore ivi. p. 54.

Al essandro VIII. della Famiglia Ottobuoni di Ve-

- Bartolommei Ferdinando viene spedito da Cosimo III. a Vienna per trattare con l'Imperatore Carlo VI di un successore nella Toscana. t. 9. p. 146-
- Bassetti Apollonio figlio di un cocchiere del Cardinale Gio. Carlo de' Medici. t. 9. p. 79. Assistito dal medesimo Principe s' istruisce nelle scienze e diventa Segretario intimo del G. Duca Cosimo III. Sua morte. ivi p. 80.
- Bausset Castellano del Forte d'Aff si porta a Firenze e capitola col G. Duca Ferdinando I. di ricevere nel suddetto forte la guarnigione Toscana. t. 5. p. 93. Perfidia usata dal medesimo verso l'istesso G. Duca. ivi p. 187.
- Belluzzi Gio. Batista di S. Marino; sua professione t. 1. p. 128.
- Benedetto XIII. della samiglia Orsini sua elezione al Pontisicato t. 10. p. 9.; muore. ivi p. 64.
- Bentivoglio loro congiura contro il Legato di Bologna. t. 1. p. 166.
- Bentivoglio Abate viene spedito da Luigi XIII al G. Duca Ferdinando II. commissioni dateli. t. 7. p. 262. e 263.
- Bernardo dei Medici Vescovo di Forli viene inviato dal Duca Cosimo I. all' Imperatore Carlo V. per parteciparli la sua elezione. t. 1. p. 74.
- Biblioteca Laurenziana; sua istituzione e cangiamenti. t. 2. p. 252.
- Bichi Cardinale è incaricato da Urbano VIII di trattare la pace con i Principi Italiani collegati, e per preliminare offre la restituzione di Castro usurpato al Duca di Parma dai Barberini t. 7. p. 237.
- Biron Maresciallo d'accordo col Duca di Savoja e Fuentes Spagnolo congiurano contro la vita di Enrico IV. Re di Francia e del Delfino t. 6. p. 43.

Caimo Conte Ministro Imperiale a Firenze presenta al G. Duca Gio. Gastone un rescritto dell'imperatore Carlo VI. ed un decreto al Senato. t. 10 p. 113. Strattagemmi adoprati per far porre in mano del Magistrato Supremo un tal decreto. ivi p. 114. Vien disapprovato il suo contegno dalla Corte di Vienna. ivi p. 119. Insulti fatti fare in Firenze. ivi p. 131.

Calais è espugnato dai Francesi. t. 2. p. 184. Cambray tregua quivi stabilita tra Filippo II e i

Francesi. t. 2. p. 115. Ostacoli insorti per l'esecuzione della medesima. ivi p. 117. Congresso aperto per terminare tutte le difficoltà nate
dal trattato della quadruplice alleanza. t. 9. p.
169. E' sciolto detto congresso. t. 10. p. 14. Si
riprendono di nuovo a trattare gli affari. ivi
p. 28.

Campana Francesco Segretario di Stato del Duca Cosimo viene spedito al congresso di Nissa. t. 1. p. 76. Servigi prestati dal medesimo alla Casa Medici. ivi p. 214. Da Clemente VII. è mandato a Londra, maneggi ivi fatti. ivi p. ivi è perseguitato e muore. ivi p. 215.

Campeggio Cardinale viene incaricato di sentenziare nella causa di divorzio tra Enrico VIII. Re d'Inghilterra e la regina Caterina zia dell' Imperatore Carlo V. ivi p. 214.

Cappello Bianca Veneziana sua prosapia ed amori con Pietro Bonaventuri. t. 3. p. 75. loro suga da Venezia, bando sulminato dal Consiglio dei dieci contro il Bonaventuri. ivi p. 77. Carattere della medesima. ivi p. 81. Dopo la morte

dine del Pontesice Pio IV. t. 2. p. 279. È satte morire per le mani della giustizia. t. 3. p. 6.

Carazzena Marchese Governatore di Milano viene incaricato dalla corte di Spagna di mandare a Pontremoli un Delegato Regio per trasferire il possesso di quel paese nelle mani dei Ministri del G. Duca Ferdinando II. t. 7. p. 29%.

Cardinali loro contegno nel conclave dopo la morte di Urbano VIII eleggono Papa il Cardinale Gio. Batista Panfili per essere nemico dichiarato del Cardinale Antonio Barberini. t. 7. p. 246. 247. 248 loro partiti dopo la morte d'Innocenzo X. ivi p. 304. 305. 306. 307.

Carlo V. Imperatore condotta tenuta dal medesimo riguardo agli affari di Toscana. t. 1. p. 66. Non si risolve circa il matrimonio di Margherita d'Austria. ivi p. 75. viene eletto arbitro delle ragioni della medesima sopra l'eredità del desonto Duca Alessandro. ivi p. 90. Si mettein viaggio per la Fiandra. ivi p. 40. Passa per Parigi: accoglienze ricevute da Francesco Livi Iodo proferito dal medesimo sopra l'eredità del duca Alessandro ivi p. 103. Parte dalle Fiandre per la Germania per accomodare le discordie di Religione. ivi p. 104. Suo passaggio per l'Italia ivi p. 105. Disgrazie sosserte nella spedizione d'Asfrica. ivi p. 107. Ottenuta una vittoria contro il Duca di Cleves sa una lega ossensiva con Enrico VIII. Re d'Inghilterra. ivi p. 125. Suoi risentimenti col Nunzio del Pontefice Paolo III. ivi p. 146. Ristabilisce la quiete in Germania. ioi p. 163. Fa levar l'armi a' Senesi di concerto col Duca Cosimo I. ivi p. 172. Distida del medesimo ivi p. 176. Si lascia sedurre dal suo confersore a non mantenere la parola al Duca Cosimo

Castelli Gio. Batista Bolognese Vescovo di Rimini è fatto visitatore Apostolico per la provincia di Pisa; nel visitare certe Monache in Barga vien bastonato dalle medesime e si espone al pericolo di perder la vita. t. 4. p. 271.

Castris Francesco Musico diventa favorito del Principe Ferdinando figlio di Cosimo III. t. 8. p. 196. S'interpone per accomodare le discordie tra padre e figlio; lettera scrittali in que-

sta occasione. ivi p. 197.

Castro sua situazione, diritti della casa Farnese, ed usurpazioni fatte sopra questo Feudo. t. 7.

p. 177.

Castro, Pignano Duca si muove da Pisa con un distaccamento di truppe Spaguole, marcia verso la Lunigiana, discaccia dalla fortezza dell' Aulla il presidio Imperiale. t. 10. p. 123.

Castrone malattia epidemica origine della mede-

sima. t. 4. p. 120.

Caterina dei Medici Regina di Francia si dimostra molto affetta agli Strozzi. t. 1. p. 157. Sue mire sopra Firenze. ivi p. 283. Nei suoi carteggi da il titolo di G. Duca a Cosimo I. t. 3. p. 121. Si vendica contro il G. Duca Francesco I. t. 4. p. 105. Pretende doverseli la proprietà dei beni del Duca Alessandro dopo la morte di Margherita di Austria che ne godeva l'usufrutto. ivi p. 227. Sua morte. t. 5. p. 42.

Caterina de' Medici figlia di Ferdinando I. pratiche introdutte dal Conte di Salsbury per darla in matrimonio a Enrico Principe di Galles. t. 6. p. 169. Ostacoli che vi si oppongono ivi p. 170. Si marita con Ferdinando Gonzaga Duca di Mantova. ivi p. 223. Suo ousqui

vernatore a norma dell'articolo X. del trattate di Siviglia. ivi p. 97.

Chateau Cambresis trattato di pace. ivi stabilito tra i Francesi, Inglesi, e Spagnoli. t. 2. p. 204.

Chatel Pietro mandatario dei Gesuiti esecutori degli Spagnoli ferisce Enrico IV. con un coltello. t. 5. p. 150.

Chierasco trattato di pace ivi concluso. t. 7. p. 101. Chiusi tradimento e imboscata. ivi concertata dai Francesi contro le forze del Duca Cosimo I. t. 2. p. 45.

Cibo Cardinale raduna il Senato dei 48. per l'elezione di un nuovo Principe dopo la morte del Duca Alessandro. t. 1. p. 60. È spedito al congresso di Nizza. ivi p. 76. Sua tacita intelligenza con i Ministri Spagnoli contro il Duca Cosimo I. ivi p. 89. Decade dalla grazia del suddetto Duca. ivi Suoi tentativi di vendetta ivi.

Cibo Giulio è arrestato in Pontremoli. t. 1. p. 164. processo fattoli, resultato del medesimo, sua morte ivi.

Cioli Andrea Cortonese per mezzo di artifizi si acquista la benevolenza di Madama Cristina, e quella dell'Arciduchessa moglie di Cosimo II. t. 6. p. 190. Si dichiara nemico del Picchena. ivi p. 191. È fatto segretario di Reggenza. t. 7. p. 31. Spedito a Roma per trattare gli affari di Toscana con Urbano VIII. Sposa le massime del Papa pregiudicevoli al suo sovrano. ivi p. 80.

Claudia de' Medici figlia del G. Duca Ferdinando I. e promessa in matrimonio al Principe Federigo unico figlio di Francesco Maria II. Duca d'Urbino. t. 6. p. 145.

Clemente VII. si dimostra propensissimo per i bastardi di Casa Medici, e persecutore dei Legit-

Duca di Montmorency. ivi p. 139. Fama acquistatasi per tutta l'Europa per il suo impegno negli affari di Enrico IV. ivi p. 158. Principi di ostilità fra i suoi legni, e quelli dei Marsilesi. ivi p. 162. Spedisce Girolamo Gondi in Francia. Commissioni date al medesimo. ivi p. 163. Procura di occultare alli Spagnuoli le sue inclinazioni. ivi p. 164. Umiliazioni, che è obbligato fare al Ministero Spagnuolo stante l'ingratitudine dei Francesi. ivi p. 184. e seg. Sue difsidenze col duca di Guisa, e con i Marsiliesi. ivi p. 187. Fa scacciare il Castellano e i Francesi che si trovano nell'isola d'Yff. ivi p. 188. Promesse satteli da Enrico IV. ivi p. 200. Stabilisce un trattato con Enrico IV. e contenuto del medesimo. ivi p. 204. spedisce Neri Giraldi Mercante per trattare la pace col Gran-Signore. ivi. p. 212. Li vien sospesa l'investitura di Siena ivi p. 218 Fa arrestare il falso Rè Sebastiano di Portogallo. t. 4. p. 22. Tenta di reconciliarsi con Filippo III. ivi p. 48. Fa fare per il medesimo Re una statua da Gio: Bologna. ivi p. 54. Spedisce una solenne ambasciata al Re Giacomo III. ivi p. 56. S'intiepidisce la sua amicizia con Enrico IV. ivi p. 61. Sua perzialità per gli Inglesi. ivi p. 72. Parteggia con il Re di Marocco. ivi p. 74. Trattato fatto con Aly Giampulat capo dei sollevati nella Soria. ivi p. 76. Le sue Galere danno il sacco alla Prevesa é bruciano nel porto di Algieri quelle del corsaro Amurat. ivi p. 77 Intraprende l'espugnazione di Cipro. ivi p. 78. Acquista il sucile di Pitigliano. ivi p. 86. Vittoria riportata dalle sue galere contro i Turchi. ivi p. 90. e 91. Muore compianto universalmente. ivi p. 93. Suo carattere.

Invito fatto alla Duchessa vedova di Urbino. ivi p. 102. Suo contegno nelle disgrazie dalla Regina Maria. ivi p. 104. Procura di accasare il Principe Gio: Carlo. ivi p. 109. Ristabilisce la sua Marina. ivi p. 111. Condiscende a mandare a Roma il Galileo. ivi p. 115. Disgustato degli Spagnoli non si lascia sedurre dai Francesi. ivi p. 130. Suoi progetti per una lega da formarsi tra i Principi. ivi p. 131. Si maneggia per formare una lega col Duca di Savoia. ivi p. 132. Suoi sforzi per conservare li stati al Duca Odoardo di Parma. ivi p. 145. Si compiace di andare a trovare il Galileo ritirato alla campagna. ivi p. 169. Sue vertense con Urbano VIII. ivi p. 176. Ricusa di soccorrere li Spagnoli nell'assedio di Vercelli. ivi p. 181. Fa demolire la carcere, che il Nunzio Pontificio avea fatta erigere nella sua abitazione. ivi p. 182. Protegge la Repubblica di Lucca contro gli attentati di Urbano VIII. e dei suoi nipoti. ivi p. 191. S'interpone per riconciliare il Duca Farnese con Urbano VIII. ivi p. 195. Fa leva di uomini per guardarsi dai Barberini. ivi p. 196. Filippo IV. gli offerisce in vendita Pontremoli e i porti dello stato senese, ivi p. 197. e 198. Soccorre con danari il Farnese. ivi 202. Lega satta con la Repubblica di Venezia e col Duca di Modena. ivi p. 203. Disapprova la condotta del Duca Odoardo. ivi p. 207. Si porta nella Valdichiana per visitare le sue truppe che marciavano contro i Papalini. ivi p. 224. Spedisce sei galere per danneggiare le coste dello stato Ecclesiastico. ivi p. 228. È costretto scacciare dai suoi stati i Frati 6restieri, e reprimere l'audacia di quelli che erano suoi sudditi. ivi p. 229. Fa atterrare a forzadi mine l'antico muro fabbricato dai Romani per

10

Portoferrajo con Don Giovanni d'Austria. ivi p. 9. Le sue Galere predano una nave Veneta con mercanzie Turchesche. ivi p. 16. Dissen. sioni nate tra esso e i Veneziani per questo accidente. ivi I Genovesi si offeriscono di assoggettarlisi. ivi p. 20. Accomoda le discordie civili di Genova. ivi p. 25. Ottiene dall'Imperatore Massimiliano II. il titolo di Gran-Duca. ivi p. 27. Diploma speditoli per questo effetto, e contenuto del medesimo. ivi p. 30. Suo sistema di Governo. ivi p. 34. Sua immoderata passione per la Bianca. ivi. p. 40. Si riconcilia con la G. Duchessa avendoli partorito un maschio. ivi p. 50. Motivi delle inimicizie fra la Casa Medici, e i Duchi di Savoja. ivi p. 52. Suo contegno con i fratelli. ivi p. 55. Spedisce il Serguidi a Filippo II. col donativo di un Crocifisso di Benvenuto Cellini. ivi p. 55. Riassume le negoziazioni di pace col Turco. ivi p. 69 Fa assassinare i suoi ribelli refugiatisi in Francia. ivi 76. e 77. Giuramento fatto alla Bianca. ivi p. 78. Consida ad un Ecclesiastico di volerla sposare, dal quale è dissuaso. ivi p. 79. Un Frate Zoccolante suo Confessore accomoda la Teologia secondo le sue mire. ivi p. 80. Pubblica il suo matrimonio con la suddetta Bianca. ivi p. 91. e 92. Richiama il suo Ambasciatore da Parigi. ivi p. 108. Piani concertati con Filippo II. ivi p. 111. Si tira addosso l'odio di tutti i suoi sudditi. ivi p. 120. Procura di riconciliarsi con la Corte di Francia. ioi p. 141. Differenze insorte tra esso, e la Repubblica di Venezia. ivi p. 146. Segue una manisesta rottura con la medesima. ivi p. 160. Ordina al T. II.

suo Ministro di ritirarsi. ivi p. 162. I Principi della Lombardia domandarono la sua amicizia. ivi p. 184. Promette la Principessa Eleonora al Principe Vincenzio Gonzaga Duca di Mantova. ivi p. 186. Prove ricercate prima dell' effettuazione del matrimonio. ivi p. 188. Marita donna Virginia al Duca di Ferrara. ivi p. 193. Continua la mala intelligenza con i Veneziani. ivi p. 204. Disgusta il Cardinale Ferdinando. ivi p. 112. e 113. Contegno tenuto con Pietro suo fratello. ivi p. 222. e 223. Tenta di ottenere dai Signori di Piombino la Pianosa. ivi p. 230. Se li oppongono i Ministri di Filippo II. ivi p. 231. Si riconcilia col Cardinale Ferdinando. ivi p. 237. Ricusa la corona di Polonia. ivi p. 239. Si ammala al Poggio a Caiano. ivi p. 241. Sua morte. ivi p. 242. Suo carattere. ivi p. 247. e 248. Suo sistema di Governo ivi p. 255. Fasto introdotto nella Corte. ivi p. 261. Gabelle imposte t. 5. p. 12. Leggi fatte per la coltivazione dei Gelsi. ivi p. 13. Premure per l'agricoltura ivi p. 17. Tentativi fatti per introdurre la coltivazione delle canne di Zucchero. ivi p. 19. Sue inclinazioni per le Miniere. ivi.

Francescó siglio del G. Duca Cosimo II. Si trasserisce in Germania per servire l'Imperatore suo Zio. t. 7. p. 111. Muore all'armata nell' assedio di Ratisbona. ivi p. 125.

Francesco Maria figlio di Ferdinando II. viene Allevato per lo Stato Ecclesiastico. t. 8. p. 101. Si abbandona alle proprie passioni. ivi p. 163. E' Creato Cardinale da Innocenzio XI. ivi p. 177. Si porta a Roma per far eleggere Papa un aderente alla Casa Medici. ivi p. 197. Benefizi

Cosimo III. col violare i diritti del territorio di Livorno. ivi p. 206.

Franchini Giulio è destinato Residente di Toscana alla Corte di Francia t. 10. p. 32. Commissioni dateli dal G. D. Gio. Gastone. ivi. p. 33.

Franciotti Cardinale e Vescovo di Lucca: sue controversie con quella Repubblica. t. 7. p. 188.

Fritsch Tommaso: Dissertazione fatta contro la libertà di Firenze. t. 9. p. 184.

Fuccheri Mercanti di Augusta erano i corrispondenti del Duca Cosimo I. t. 1. p. 238.

Fuenclara Ambasciatore Spagnolo: gli è intimato di non portarsi a Vienna. t. 10. p. 160. Motivi dell'Imperatore di così procedere ivi.

Fuentes Plenipo tenziario di Filippo III. in Italia. t. 6. p. 63. Sue usurpazioni sopra i Marchesati dei Malespina nella Lunigiana. ivi p. 65-

Fuorusciti della Toscana sono soccorsi in denari dal Re di Francia per muovere le armi contro Cosimo I. t. 1. p. 69. Sono disfatti dalle truppe Toscane a Montemurlo. ivi p. 71. Fomentati dal Pontefice Paolo III. meditano nuovi completti. ivi p. 95.

G

Gralileo scopre i Satelliti di Giove, e li nomina stelle Medicee t. 6. p. 145. Sua stima e favore presso il G. D. Cosimo II. t. 7. p. 28. E' perseguitato dai Frati, e denunziato all'Inquisizione t. 7. p. 114. Viene citato a Roma. ivi p. 115. Querele contro il medesimo. ivi Ritorna in Toscana. ivi p. 116.

Gallo Jacopo Giureconsulto Napoletano: Scrittura fatta dal medesimo intorno ai Beni della Casa Medici. t. 9. p. 210.

pessa Anna figlia di Cosimo III. t. 8. p. 174. e 175.

- Giacomo II. Re d'Inghilterra è costretto a ritirarsi. t. 8. p. 189. Sua propensione per l'Imperatore Carlo VI. t. 10. p. 109.
- Ginori Lorenzo, Console Fiorentino in Lisbona: commissioni ricevute da quella Corte. t. 8. p. 174.
- Giorgio I. Duca di Annover succede alla Regina Anna nel Trono d'Inghilterra. t. 9. p. 136. Suoi maneggi per pacificare Carlo VI. con Filippo V. ivi p. 152. Sua sagacità negli affari di Cabinetto. ivi p. 181.
- Giovio (lo Storico) è ammesso alla confidenza del Duca Cosimo I. t. r. p. 253.
- Giugni Gio. Francesco: insulti satti in Roma al Duca Cosimo I. t. 2. p. 107. Sua morte ivi.
- Giulio II. Pontesice: Bolla fatta dal medesimo sopra i Legati pii. t. 2. p. 232.
- Giulio III.prima denominato il Cardinale del Monte è inalzato alla sacra porpora per opera di Cosimo I.-t. 1. p. 188. Fa Cardinale un Custode della sua scimmia. ivi p. 189. Trattato fatto con i Francesi. ivi p. 266. Condizioni del medesimo. ivi. Muore. t. 2. p. 98.
- Giulio de' Medici: sua nascita, e discendenza. t. 1. p. 61. E' fatto Ammiraglio dal Duca Cosimo delle Galere dell'Ordine di S. Stefano. t. 3. p. 35.
- Giulio Francesco Duca di Saxe-Lavembourg: vicende della sua famiglia. t. 8. p. 233.
- Giurisdizione: sistema della medesima in Toscana sotto il G. Duca Ferdinando II. t. 8. p. 80. Decadenza sotto Cosimo III. t. 9. p. 86.
- Giovanna Arciduchessa di Austria: nozze celebrate in Trento. t. 3. p. 59. Suo ingresso in

te di Francia. ivi p. 85.- Rimproveri fatti ad Enrico IV. ivi. Si mette al servizio della Repubblica di Venezia. ivi p. 86. Dopo la morte di Ferdinando I. è invitato da Cosimo II. a ritornare a Firenze. ivi p. 162. Va a Roma. ivi p. 174. Incute timore a Paolo V. ivi p. 175. Consigli dati a Cosimo II. in tale occasione. ivi p. 176. Riparte per Venezia. ivi p. 213. Suoi amori con Livia Vernazza Genovese. ivi. p. 214. Contrae il matrimonio con la medesima. ivi. p. 216. Sua morte, e carattere. t. 7. p. 36. e 37.

Gio. Carlo de' Medici è fatto da Filippo IV. Generale del Mediterraneo t. 7. p. 180. S'imbarca per trasportarsi in Spagna. ivi p. 219. Torti fattili dai Ministri Spagnuoli. ivi p. 220. E' pubblicato Cardinale. ivi p. 252. Ritorna a Firenze. ivi

p. 312. Muore t. 8. p. 38.

Gio. Gastone figlio di Cosimo III. Sua nascita t. 8. • p. 105. Sue qualità. ivi p. 178. Si dimostra alieno dallo Stato Ecclesiastico. ivi p. 207. E' obbligato dal Padre a prender moglie. ivi p. 234. Parte per la Germania. ivi. p. 235. Arriva a Dusseldorff. ivi p. 236. Sue prime angustie con la moglie. t. 9. p. 6. Si porta a visitare la madre a Saint-Mande. ivi p. 8. Ritorna in Germania ivi p. 9. Stabilisce la sua dimora in Praga. ivi p. 10. Lettera scritta al Padre sopra il carattere della moglie. ivi p. 11. Si accrescono le discordie fra esso e la medesima. ivi p. 28. Lettera bizzarra scritta alla sorella. ivi p. 45. Sue conserenze con Leibnitz. ivi p. 49. Riconosce ed ossequia come Regina di Spagna la Principessa di Wolfembutel destinata sposa di Carlo III. ivi p. 61. Si porta a Milano ad inchinare l'Imperatore Carlo VI. ivi p. 108. Accoglienze ricevute dal

medesimo. ivi p. 118. E'riconosciuto per Principe ereditario della Toscana. ivi p. 125. Suo carattere. ivi Disapprova il contegno del Padre, e della sorella. ivi p. 181. Assume l'esercizio della Sovranità. ivi p. 202. Scaccia i Frati, gl' Ipocriti, e i delatori dalla Corte. ivi p. 203. Principj del suo Governo. ivi Suo odio contro la sorella come autrice delle disgrazie della samiglia. ivi p. 204. Contegno con le Potenze estere. ivi p. 207. Procura di ritardare all' Infante di Spagna la venuta in Toscana ivi p. 210. Minaccie fatteli dai Ministri d'Inghilterra, e di Francia. t. 10 p. 6. Si maneggia per non entrare in Trattati particolari con la Spagna. ivi p. 7. Si dimostra alieno. dal dare la morte per qualunque delitto. ivi p. 19. Si acquista l'affetto dei sudditi e la stima presso gli esteri. ivi p. 21. Fa pervenire al Cardinale Fleury le sue massime, e i suoi sentimenti. ivi p. 31. Dichiarazione fatta alla Corte di Spagna. ivi p. 35. Persiste nella risoluzione di non voler trattare con gli Spagnoli. ivi p. 41. Violenze fatteli dalla Spagna, e dall' Inghilterra. ivi p. 42. Sua protesta. ivi p. 43. Dopo l'avviso del Trattato di Siviglia unisce i propri interessi a quelli dell'Imperatore. ivi p. 48. Intimazione fattali dai Ministri di Francia e d'Inghisterra del suddetto Trattato. ivi. Dichiarazione dell' Imperatore Carlo VI. ivi p. 51. E' richiesto di aderire al Trattato di Siviglia. ivi p. 56. Sue rimostranze a Filippo V. ivi. p. 61. Contegno tenuto con la Nobiltà. ivi. p. 62. Acconsente a fare il sagrifizio della sua indipendenza per il bene dei suoi sudditi. ivi. p. 81. Rimproveri fattili dall'Imperatore e dal Re d'Inghilterra

ivi. p. 91. e 92. E' dichiarato unitamente alla Duchessa Dorotea di Parma tutore dell'Insante Don Carlo. ivi p. 93. Deposita presso l' Arcivescovo di Pisa una segreta protesta contro le violenze satteli dalle Potenze. ivi p. 94. Lettera sattali scrivere dall'Imperatore. ivi p. 110. Contenuto della medesima. ivi p. 111. Gli Spagnoli lo minacciano di sbarcare a Livorno. ivi p. 121. E considerato dalla Corte di Vienna come suo nemico. ivi p. 236 Ricorre al Cardinale Fleury per ottenere condizioni più miti e vantaggiose dal nuovo successore Duca di Lorena. ivi p. 150. Trascurato dalle Potenze si abbandona a una tetra malinconia. ivi p. 158. Offerisce al Duca di Lorena le istesse condizioni stipulate per l'Infante Don Carlo. ivi p. 162. Si getta in braccio della Corte di Francia. ivi p. 182 Muore. ivi p. 184. Sue qualità. ivi Sistema di Governo tenuto dal medesimo. ivi p. 185.

Giovanni Duca di Braganza discendente dagli antichi Re del Portogallo è inalzato sul Trono. t. VII. p. 191. Spedisce a Roma per essere riconosciuto legittimo Monarca. ivi p. 198.

Giovanni Sobieski Re di Polonia unito agli Austriaci batte i Turchi nell'assedio di Vienna. t. 8. p. 169.

Gio: Guglielmo Elettore Palatino: sua propensione per gl'interessi di Casa Medici. t. 9. p. 109. Sua morte. ivi p. 146.

Giovanni Baccio Segretario di Ferdinando I. è spedito in Francia. t. 5. p. 224. e 225. Sue commissioni. ivi

Giuseppe I. succede nel Trono all'Imperatore Leopoldo suo Padre. t. 9. p. 51. Sua morte. ivi p. 76-Gondi Cardinale Vescovo di Parigi passa di Firen-

Gregorio XV. della samiglia Ludovisi di Bologni sua elezione. t. 7. p. 25. Sua morte. ivi p. 53.

Grimaldi Marchese: è incaricato da Filippo V. d un piano da proporsi a Cosimo III. concernent l'Elettrice. t. 9. p. 197.

Guerra del Duca Odoardo Farnese contro i Papali-

ni diretti dai Barberini. t. 7. p. 202.

Guicciardini Francesco (lo Storico). Sua opinione per l'elezione di un Principe dopo la morte del Duca Alessandro. t. 1. p. 62. Diviene samiliare del G. D. Cosimo I. t. 3. p. 257.

Guisa Duca: sua inselice spedizione contro il Regno di Napoli. t. 2. p. 147. Perseguitato dal Cardinale di Richelieu si refugia a Firenze. L. 7. p. 105.

Gustavo Adolfo Re di Svezia si porta a Padova per ascoltare le Lezioni del Galileo. t. 7. p. 101. Sue conquiste in Germania. ivi p. 110. Sua morte. ivi p. 112.

## H

Haro Don Luigi: è prescelto da Filippo IV. Redi Spagna per suo primo Ministro. t. 7. p. 243. Soc premure per riparare alle rovine della Monarchia. ivi Si dimostra molto propenso verso il G. D. Ferdinando II. ivi p. 280. Donativi ricevuti dal medesimo. ivi p. 291. Sue mire politiche. ivi p. 293.

Heidesseim Gran Priore di Germania viene spedito a Firenze con carattere di Ambasciatore Pknipotenziario. t. 8. p. 203. Sue commisioni. iri

p. 204.

Heinsius Niccolò celebre letterato è destinato dilli

mo: sua elezione, e carattere. t. 8. p. 133. Fa una lega con l'Imperatore, il Re di Polonia, e la Repubblica di Venezia. ivi p. 170. Muore. ivi p. 197.

Innoceuzio XII. della famiglia Pignattelli di Napoli. Sua elezione t. 8. p. 212. Muore com-

pianto universalmente. t. 9. p. 22.

Innocenzio, XIII. della casa Conti: sua elezione. t. 9. p. 186. Principio del suo Governo. ivi.

Inquisitori: loro autorità nella Città di Firenze. t.

4. p. 281.

Inquisizione: suoi progressi sotto il Pontificato di Pio V. t. 8. p. 80. Infierisce sotto Urbano VIII. ivi. Insulti fatti ai Ministri di Cosimo III. in Siena. t. 9. p. 91.

Ippolito Cardinale d'Este è destinato dal Re di Francia per risedere in Siena in qualità di suo Luogotenente: t. 1. p. 284. Carattere del

medesimo. ivi p. 285.

Isabella de Medici secondogenita di Cosimo I. prende in matrimonio Giordano Orsini. t. 2. p. 36. Muore nella Villa di Cerreto. t. 4. p. 36. Opinioni del Pubblico sopra una tal morte. ivi.

Istituto di s. Francesco di Paola è introdotto in Firenze per devozione della Bianca Cappello t. 4. p. 278.

K

Kevenuller Generale al servizio dell'Imperatore cala con trentamila Tedeschi dal Tirolo. t. 10. p. 149. Lettera scritta dal medesimo al G. D. Gio. Gastone. ivi p. 169. e 170.

Koningsegg Conte e Generale dell'esercito Imperiale in Italia disfà i Gallo-Sardi nelle loro trinciere alla Secchia. t. 10. p. 137.

L

Landucci; sua ambasceria. t. 1. p. 156. Offerta fatta a Cosimo I. ivi p. 157.

Lansac Ambasciatore del Re di Francia a Roma è fatto prigioniero dai soldati del Duca Cosimo. t. 2. p. 73.

Lattanzi Vescovo di Pistoia è fatto Governatore di Siena. t. 4. p. 260. Sua sorte. ivi.

Lavardino Ambasciatore di Luigi XIV. in Roma insulta Innocenzio XI. t. 8. p. 189. È richimato, e parte scomunicato. ivi. p. 197.

Lega Santa stabilita fra il Papa, e il Re Filippo II. e la Repubblica di Venezia. t. 3. p. 132.

Leganez Marchese Governatore di Milano, offerte fatte dal medesimo al G. Duca Ferdinando II. t. 7. p. 141.

Leibnitz è richiamato a Vienna per dimostrare a forza di ragioni la feudalità di Firenze. t.9. p. 135.

Leoncillo Pietro da Spoleti figlio del Cardinale Farnese infesta con una truppa di Banditi lo stato Ecclesiastico, e le frontiere della Toscana. t. 4. p. 123. È ucciso dai suoi amici. ivi. p. 151.

Leone XI. della famiglia Medici: sua elezione, t. 7. p. 68. Sua morte ivi.

Leopoldo Guglielmo Arciduca di Austria succede all'Imperatore Ferdinando III. t. 8. p. 18. Rimostranze fatte ai Principi Italiani. ivi. Forma

una lega con Giovanni Sobieski Rè di Polonia: ivi p. 168. Si collega con l'Inghilterra. ivi p. 199. S'interpone, per accomodare le differenze tra il Principe Gio. Gastone e la moglie. t. 9. p. 33. e 34.

Leopoldo de' Medici: sue inclinazioni per le scienze.
t. 7. p. 169. diventa Presidente dell'Accademia
del Cimento. t. 8. p. 8. Suo carattere. ivi p. 10.
E'promosso al Cardinalato. ivi p. 56. Si dimostra
il protettore delle lettere, e dei Letterati. ivi p.
57. Fa eleggere Pontesice il Cardinale Altieri.
ivi p. 73. Muore. t. 8. p. 129.

Lerma Duca primo ministro di Filippo III. è fatto cardinale. t. 7. p. 11. Perde la grazia dal suo Sovra-

no. isi p. 12.

Libertà Pietro Capitano Corso, confidente del tiranno Casau. t. 5. p. 167. Offerte fatte al Pesciolini agente del G. D. Ferdinando II. ivi.

Libri: proibizione dei medesimi t. 2. p. 224.

Liria Duca: ambasciatore Spagnuolo si porta a Siena incaricato di segrete commissioni. t. 9. p. 75.

Livorno sue vicende di Dominio. t. 4. p. 33. Vengono gettate le prime pietre di questa nuova Citta dal G. D. Francesco I. col disegno del Buon talenti. ivi p. 35. Sua popolazione, e progresso nel commercio. t. 7. p. 163. Stato del medesimo sotto il G. D Gio. Gastone. t. 9 p.62.

Lopez Hurtado de Mendozza: commissioni dateli. t. 1. p. 76. E'destinato per accompagnare Margherita d'Austria a Roma. ivi p. 81.

Lorenzo de' Medici: omicidio commesso dal medesimo. t. 1. p. 59. Sua morte. ivi p. 165.

Lorenzo de' Medici figlio di Ferdinando. I viene escluso dalla Reggenza. t. 7. p. 71. Sua strana morte. ivi p. 278.

Lorenzini noti pesi loro talenti sono cacciati

nel fondo della Torre di Volterra per ordine di Cosimo III. t. 8. p. 160.

Lettini Gio: Francesco è spedito a Venezia. t. 1. p. 265. Sua commissione. ivi.

Lacrezia de Medici figlia di Cosimo I. è congiunta in matrimonio col Duca di Ferrara. t. 2. p. 275. Parte da Firenze. ivi Sua inaspettata morte. t. 3. p. 5.

Luigi XIII. figlio di Enrico IV. prende le redini del Governo di Francia. t. 6. p. 225. Suo carattere. ivi Fa assassinare il Maresciallo d'Ancre, e carcerare la moglie del medesimo. evi p. 226. Cerca tutti i meszi per inquietare il G. D. Cosimo II. t. 7. p. 5. Suoi sospetti contro i Fiorentini. ivi p. 9. Perseguita la Regina Madre. ivi p. 13. Diffida del G. D. Ferdinando II. ivi p. 105. Si dichiara protestore dei Barberini. ivi p. 258.

Luigi XIV. Re di Francia contrae le Nozze con Anna Teresa Infanta di Spagna. t. 8. p. 23. Intraprende una stretta corrispondenza con Ferdinando II. ivi p. 31. Dichiarazione satta alla Corte di Roma. ivi p. 43. Principia la guerra contro gli Olandesi. ivi p. 107. Suo contegno nelle discordie tra esso e la G. Duchessa. ivi p. 145. e 157. Richiede a Cosimo III. l' aumento della pensione per la moglie. ivi p. 182. Induce Cosimo III. nel suo partito. ivi p. 207. Dichiarazione fatta al suddetto G. Duca. ivi p. 220. Domanda che il G. Duca chiuda i Porti della Toscana ai legni Inglesi ed Olandesi. t. 9. p. 28. Tenta di sar succedere alla Casa Medici il Duca di Berry suo nipote. ivi p. 75. Muore. ivi p. 142.

Luigi XV. prende per suo ministro il Duca di Bebone. t. 10. p. 3. Rimanda in Spagna l'Infant destinata sua sposa. ivi p. 13. Si dichiara di ma voler garantire la Prammatica sanzione della Casa d'Austria. ivi p. 89. Si sa garante di tutti gi allodiali della Casa Medici per il Duca di Lorena. ivi p. 36.

Luines oriundo di Firenze della famiglia degli Alberti si acquista il favore di Luigi XIII. Re di Francia. t. 6. p. 225. Diventa ricco con le speglie del Maresciallo d'Ancre. ivi p. 226. Sua morte.

ivi p. 42.

De Luna Don Giovanni è sostituto a Den Lopes sel comando della Fortezza di Firense. t. 1. p. 81. Paolo III. li proibisce il poter celebrare in detta Fortezza. ivi p. 96. Prende possesso di Piombino a nome di Carlo V. ivi p. 139. Sua evasione da Siena. ivi p. 142. Suo ritorno, e unione col Marchese di Marignano. t. 2. p. 61.

Lungone Porto è sabbricato da Filippo III.Re di Spa-

gna. t. 5. p. 181.

### M

Maddalena Arciduchessa d'Austria, figlia dell'Arciduca Carlo di Gratz sposa il Principe Cosimo. t. 6. p. 87. Suo arrivo in Firenze. ivi p. 88. Sua morte. t. 7. p. 106. Suo carattere. ivi.

Magalotti Lorenzo succede al Segni nel posto di segretario dell' Accademia del cimento. t. 8. p. 14. Viene spedito alla Corte di Vienna. ivi.

p. 129.

Magliabechi ammirazione del Mondo Letternio.

Controversie tra esso, il Dottor Moniglia, e il

Cinelli. t. 9. p. 98.

Maidalchini Panfili Donna Olimpia, cognata di Innocenzio X., fa Cardinale suo figlio. t. 7. p. 252.
Voci sparse contro di essa. ivi. p. 253. Si lascia
corrompere dall'oro dei Barberini. ivi. p. 267.
Diventa dispotica padrena di S. Santità e di Roma. ivi. p. 276. Sue mire per la propria famiglia. ivi p. 299.

Mainardi Faustina: sua tragica istoria. t. 8. p. 80

e 81.

Maisse ambasciatore di Francia a Venezia si porta incognito a Firenze. t. 5. p. 73. Sue commissioni. ivi.

Malatesta Galeotto: è arrestato in Firenze. t. 1. p. p. 123. Motivi della sua detenzione. ivi.

Malatesta Leonida è arrestato in Forlì. t. 1. p. 133: Evade dalle carceri, e viene a Firenze: deposizioni fatte al Duca Cosimo I. ivi p. 134.

Mancino Capo di Assassini diventa confidente del

Cardinale Antonio Barberini. t. 7. p. 174

Mansfelt Plenipotenziario Imperiale per ordine della sua Corte fa delle minaccie a Cosimo III. t. 7. p. 223.

Marescotti Cayaliere comandante delle Galere Toscane è spedito con la flotta Spagnola per andare a prendere ad Antibo l'Infante Don Carlo. t.

**9**. p. 98.

Margherita d'Austria, vedova del Duca Alessandro, dopo la morte del medesimo è assicurata nella Fortezza. t. 1. p. 60. Passa in seconde nozze con Ottavio Farnese. ivi p. 77. Parte per Roma. ivi p. 81. Recusa di convivere col marito. ivi p. 94. Suo cangiamento dopo essere stata fatta

duchessa di Camerino. ivi p. 105. Mnore. t. 4. p. 226.

Margherita de' Medici figlia di Cosimo II. prende in matrimonio Odoardo Duca di Parma. t. 7. p. 86.

Margherita Luisa Principessa d'Orleans è destinata sposa del Principe Cerimo. t. 8. p. 24. Sue qualità. ivi Ostecoli, che si oppongono al di lei matrimonio. ivi p. 26. Suo arrivo in Livorno. ivi p. 29. Entra solennemente in Firenze. ivi p. 30. Discordie insorte tra essa e il suo sposo. ivi p. 35. Motivi delle medesime, ivi Suoi amori col-Principe Carlo di Lorena. ivi Pretende che il suo matrimonio sia nullo. ivi p. 36. S'ostina di voler ritornare in Francia. ivi p. 46. Si reconcilia col marito. ivi p. 50. e 51. Tenta di partire con un Francese di bassa stirpe, quindi con una compagnia di Ziagani. ivi p. 58. Sue stravaganze. ivi p. 106. Scappa da Firenze. ivi p. 108. Si dà alla devozione. ivi p. 117. Parte per la Francia. ivi p. 124. Nel Monastero occulta il suo carattere. ivi p. 125. Sua condotta. ivi p. 143. Sua lettera particolare scritta al marito. ivi p. 154. e seg. S'innamora di un garzone di stalla. ivi p. 156. Contrae amicizia con un tamburino. ivi p. 213. e 214. Sua contesa con le altre monache. ivi p. 215. Scrive al marito. ivi p. 216. Si rimette in amorevole corrispondenza col medesimo. t. 9. p. 5. Muore. ivi p. 182. Litigi insorti attesa la sua ultima testamentaria disposizione ivi p. 183.

Mari Ammiraglio è destinato Comandante della flotta Spagnola per portarsi a Livorno. t. 10. p. 94.

Maria de' Medici figlia del G. Duca Francesco I. Sua nascita. t. 4. p. 246. Sue qualità. t. 5. p.

contro il suddetto G. Duca. ivi p. 119. 127. e 128. Muore. t. 4. p. 43.

Mattei Barone Comandante delle truppe Ecclesiastiche s'impadronisce di Montalto. t. 7. p. 196. Espugna Castro. ivi.

Mattias terzogenito di Cosimo II. si porta in Germania al servizio dell' Imperatore. t. 7. p. 111. È satto Comandante generale dell' Esercito Toscano per andare contro l'armi Pontificie. ivi p. 205. Espugna città della Pieve. ivi p. 226. S'impadronisce di Castiglione del Lago, ed altri Castelli circonvicini. ivi p. 228. Ulteriori sue conquiste. ivi p. 230. e 231. Intraprende il blocco di Perugia. ivi. Ricusa una pensione offertali dalla Francia, e il titolo di Generale di mare. ivi. p. 273. Vantaggi resi a Siena ivi p. 312. Si porta con le Galere Toscane a Marsilia per ricevervi la Principessa d'Orleans. t. 8. p. 27. e 28. Al Finale viene insultato dai Ministri Spagnoli. ivi p. 53. Sua morte. ivi p. 55.

Maurizio Duca di Sassonia si collega con gli altri Principi della Germania per scacciare l'Imperatore Carlo V. t. 1. p. 267. Suoi felici successi. ivi p. 270.

Mazzarini Giulio: prima dimostrazione dei suoi talenti. t. 7. p. 91. Fatto Cardinale succede a Richelieu nella carica di primo Ministro di Luigi XIII. ivi p. 219. Sue doglianze contro la Casa Medici. ivi. p. 254. Proposizione, fatta a Ferdinando II. t. 8. p. 20. Nella pace dei Pirenei si mostra parziale per il G. Duca. ivi. p. 22. Muore. ivi p. 25.

Medici Iacopo Milanese Marchese di Marignano,

vien fatto da Cosimo I. suo Comandante nella guerra contro i Sanesi. t. 2. p. 10. Marcia con le truppe, e sorprende il Forte Camullia. ivi. p. 40. Suoi selici successi. ivi. p. 46. Suo carattere. ivi p. 61. Sua morte. ivi p. 96.

Mendozza Don Diego vien mandato Plenipotenziario in Siena. t. 1. 158. Intrighi fatti con la Vedova di Piombino. ivi p. 162. Sua cattiva condetta negli affari di Siena. ivi p. 193. Viene richiamato. p. 281.

Mercy Conte, Maresciallo al servigio dell'Imperatore Carlo VI. discende dal Tirolo con un grosso esercito. t. 10. p. 128. Sue mire. ivi. Si porta a Parma. ivi p. 134. Battaglia successa con i Gallo-Sardi in cui perde la vita. ivi.

Micheli Pietro: scoperte fatte dal medesimo nella Botanica. t. 9. p. 99.

Michelini Famiano è fatto Maestro di matematica dei Principi Gio. Carlo, e Leopoldo. t. 8. p. 6.

Mirandola diventa il quartier generale dei malcontenti Italiani. t. 1. p. 163.

Molck Colonnello Tedesco viene spedito a Firenze dall'Imperatore Carlo VI. per indurre il G. Duca ad accettare le Guarnigioni Imperiali: risposte ricevute da Gio. Gastone. t. 10. p. 67. Ritorna incaricato di nuove commissioni. ivi p. 69.

Monache loro numero in Firenze. t. 2. p. 222. Moltiplicazione dei loro Monasteri. t. 4. p. 278. Loro miserie. ivi p. 279.

Monluc Francese: viene sostituito a Soubise, nel Governo delle Piazze di Siena. t. 2. p. 131. E' richiamato in Francia. ivi. p. 182.

Montalcino Repubblica ivi eretta. t. 2. p. 102.

Sua dedizione al Duca Cosimo I. ivi p. 214. Montanto Otto è spedito a Campiglia. t. 1. p. 119. Sue commissioni. ivi.

Montauto Federigo è fatto Governatore di Siena t. 4. p. 260. Sua morte. ivi.

Montauto Giulio è sostituito nel comando delle Galere Toscane all'Ammiraglio Inghirami. t. 7. p. 16. Suoi primi successi. ivi.

MonteCatini: vergognosa Capitolazione ivi satta

dai Francesi. t. 2. d. 70.

Montecuccoli Conte Raimondo Generale di Cavalleria dell'Imperatore Ferdinando III. è ascritto all'Accademia Italiana di Vienna t. 8. p. 9. Suoi felici successi contre i Francesi ivi p. 132.

Monteleone Marchese: si maneggia con i Ministri della Francia e dell'Inghilterra per far dichiarare il G. Duca Gio. Gastone interno alla spedizione dell'Infante Don Carlo in Italia. t. 10. p. 15. Si porta in Firenze. ivi p. 30. Inutili tentativi presso i Ministri del G. Duca ivi p. 31.

Montemar Capitano. Generale dell'Armeta Spagnola sbarca a Livorno. t. 9. p. 122. e 123. Istanze fatte dal medasimo al G. Duca Gio. Gastone. ivi Dopo la conquista del Regno di Napoli ritorna in Toscana, e si stabiliace a Prato. ivi p. 141. Parte per andare al blocco di Mantova. ivi p. 143. Lettera scritta dal medesimo a Gio: Gastone. ivi p. 166. e Seg.

Morigia Frate Barnabita, e Catechista principale sotto Cosimo III. vien fatto prima Vescovo di S. Miniato, quindi Arcivescovo di Firenze, e poscia promosso al Cappello Cardinalizio. t. 9. p. 88.

Morone Cardinale escluso dal Pontificato per opera

del Duca Cosimo I. Si dimostra fautore degli interessi della Casa d'Este, e nemico dei Medici. t. 3. p. 175.

Mozzi Niccolò si offerisce al Duca Cosimo I. di ammazzare Lorenzo de' Medici. t. 1. p. 133. Procedere del Duca in questa occasione. ivi.

#### N

Neri Corsini Marchese: viene spedito da Cosimo III. al Rè Giorgio I, t. 9. p. 157. Sue commissioni. ivi Si porta a Cambray. ivi p. 174.

Del Nero Barone Ministro di Cosimo III. presso la Corte di Spagna. t. 9. p. 118. Rimane in Madrid nell'espulsione degli altri Ministri dei Principi Italiani. ivi p. 119. Gli è intimato di partire nel termine di quindici giorni. ivi p. 120.

Newton Enrico è destinato Residente Britannico in Firenze. t. 9. p. 54.

Niccolini Angiolo: viene spedito dal Duca Cosimo I. all'Imperatore Carlo V. t. 1. p. 90. Sue commissioni. ivi Diventa Consiglier segreto del suddetto Duca. ivi p. 216. Passa in Siena in qualità di Luogotenente. t. 2. p. 146.

Nizza: abboccamento ivi successo tra l'Imperator Carlo V., e Francesco I. Re di Francia. t. 1. p. 75. Risoluzioni prese. ivi. p. 77. Vien desolata dai Gallo-Turchi. ivi p. 121.

Noailles Maresciallo è fatto Comandante delle truppe Francesi in Lombardia. t. 10. p. 149. Dichiarazione del medesimo ivi.

Noris Cardinale precettore del Principe Gio. Gastone: gl'inspira l'amore delle lettere, ed un gusto particolare per l'antiquaria. t. 8. p. 229.

. 0

Udoardo Farnese Duca di Parma; si dimostra inclinato alla guerra. t. 7. p. 130. Sue critiche circostanze. ivi p. 138. Orgoglio del medesimo. ivi p. 142. Trattato concluso tra esso e il Re di Spagna. ivi p. 143. Conseguenze del medesimo. ivi p. 144. Passa per la Toscana e si porta in Castro. ivi p. 185. Si presenta all'udienza di Urbano VIII. ivi Parlata fatta al medesimo. ivi p. 187. Viene scomunicato, e dichiarato decaduto da tutti i suoi Feudi. ivi p. 199. Parte da Parma, e mette in fuga l'esercito Papalino accampato sotto Bologna. ivi p. 206. Conquiste fatte e contribuzioni esatte dai Papalini. ivi p. 208. Ritorna nei suoi stati. ivi p. 214. Si unisce al Duca di Modena. ivi p. 215. Si mostra malcontento del G. Daca Ferdinando II. ivi p. 216. Entra nel Ferrarese, ed occupa Bondeno e la Stellata. ivi p. 224. Gli è restituito dai Barberini lo stato di Castro. ivi p. 238. Muore. ivi p. 281.

Ognat Conte Vice-Re di Napoli: sua alterigia t. 7.

Olandesi: loro dimostrazioni di rispetto verso il Principe Cosimo de'Medici. t. 8. p. 60. S'interpongono presso l'Imperatore Giuseppe I. a favore del medesimo. t. 9. p. 55. Loro istanze presso le Corti di Francia, e d'Inghilterra per l'abolizione della Compagnia di Ostenda. t. 10. pag. 11.

Olivarez è destinato Ambasciatore di Filippo II. presso la S. Sede. t. 4. p. 150. Si dimostra nemico del Cardinale Ferdinando de Medici. ivi Tenta d'avvilire il medesimo presso il suo Sovrano. ivi. p. 192. Istanze fatte al Papa. t. 5. p. 76.

D' Olivarez Duca Conte, primo Ministro di Filippo IV. Re di Spagna impedisce il matrimonio della Principessa Caraffa col Principe Gio. Carlo de' Medici. t. 7. p. 109.

Oranges Principe sale sul trono d'Inghilterra col nome di Guglielmo III. t. 8. p. 189.

Orazio Farnese: sue vicende t. 1. p. 202.

Orleans Duca pianta l'assedio sotto Torino. t. 9. p. 51. Entra al possesso della Reggenza di Francia. ivi p. 142. Suoi progetti sopra la successione della Toscana. ivi p. 165.

Ornano Alfonso, figlio di Sampièro Corso, si mette Capo, in luogo del padre, dei sollevati. t. 3. p. 84. Fugge in Francia. ivi p. 87

Orsini Niccola Conte di Pitigliano si unisce ai Francesi per scacciare da Siena la guarnigione Spagnola t. 1. p. 274. Suo amore per le donne Ebree. t. 2. p. 282. Sue frenesie. ivi Tenta di fare uccidere il fratello. ivi p. 283. Viene a Firenze raccomandato dall' Imperatore Massimiliano II. t. 3. p. 180. Si mette a proteggere i Masnadieri. t. 4. p. 124.

Orsini: vicende della loro famiglia t. 2. p. 280.

Orsini Orso uccide la propria moglie. t. 4. p. 19. Sua morte. ivi.

Orsini Giordano: s' innamora di Vittoria Accoramboni moglie di Francesco Peretti nipote del Cardinale di Montalto. t. 4. p. 134. Fa uccidere

il di lei marito. ivi p. 135. Sposa la medesima, e passa nello Stato dei Veneziani. t. 4. p. 213. Sua morte. ivi p. 214.

Orsini Alessandro figlio del Conte Niccola. Scaccia suo Padre dal Feudo. t. 4. p. 124. Cede al G. Duca Francesco I. le Fortezze di Pitigliano e Sorano. ivi p. 125.

Orsini Lodovico viene strangolato per ordine del Senato di Venezia. t. 4. p. 215. Motivi di una tale esecuzione. ivi.

Ossat Vescovo è spedito da Enrico IV. a Firenze. t. 5. p. 202. Sue commissioni ivi.

Ossuna Duca: è fatto Vice-Re di Napoli. t. 7. p. 22. Opinione degli Italiani sopra il di lui carattere. Sue vicende. ivi p. 23

Ottaiano Principe: pretensioni sopra la successione della Toscana. t. 9. p. 166.

Ottavio Farnese: congiura tramata dal medesimo contro Don Ferrante Gonzaga. t. 1. p. 180. Sua alleanza col Re di Francia. ivi p. 200. Sua confederazione con Filippo. II. t. 2. p. 126. e 127.

#### P

Pallavicini Marchese viene spedito in Firenze dall'Imperatore Giuseppe I. t. 9. p. 52. Sue commissioni. ivi p. 53.

Panciatichi Bartolommeo è punito dall'Inquisizione t. 1. p. 225.

Pandette: edizione fatta dal Torrentino in Firenze. t. 2. p. 259. Errore corretto dal medesimo. ivi.

Pandolsini segretario del G. Duca Ferdinando II. viene spedito a Piacenza t. 7. p. 140. Sue commissioni. ivi Esito felice. ivi p. 144.

lo. ivi p. 114. Sposa Donna Beatrice di Meneses. ivi p. 135. Suoi stravizzi. ivi p. 174. Muore t. 6. p. 51. Suo testamento. ivi.

Pio IV. Sua descendenza. t. 2. p. 265. E'eletto Papa per opera di Cosimo I. ivi p. 272. Risoluzioni prese dal medesimo. ivi p. 276. Fa arrestare il Cardinale Carassa, e suoi aderenti. ivi p. 279. Delitti scoperti. ivi Suo trasporto per il suddetto Duca. t. 3. p. 53. Sua morte ivi p. 61. Suo earattere. ivi.

Pio V. Sua elezione al Pontificato. t. 3. p. 65. Metodo introdotto nel Tribunale dell' Inquisizione. ivi p. 67. Richiede a Cosimo il Carnesecchi. ivi Sue compiacenze per il medesimo. ivi p. 96. Suo contegno con gli altri Principi. ivi Aggiunta satta alla Bolla della Cena. ivi Dà il titolo di Gran Duca a Cosimo I. con la Corona Regia, ed altri privilegi ivi p. 101. Notificazione satta sare al Duca di Ferrara. ivi p. 105. Sua Deputazione per l'esame della controversia di precedenza tra la Casa Medici, e quella d'Este. ivi p. 141. Muore. ivi p. 156. Suo carattere. ivi p. 157. Sua passione per il Tribunale dell'Inquisizione. ivi p. 216.

Piombino: sua antica appartenenza. t. 1. p. 82. Viene sortificato dagli Spagnoli. t. 10. p. 172.

Pisa Università eretta dal Duca Cosimo I. t. 1. p. 255. Trattato ivi concertato. t. 5. p. 158. Incendio del suo antico Tempio ivi. p. 159. Congresso aperto tra il Plenipotenziario di Luigi XIV., e uno di Alessandro VII. t. 8. p. 44. Convenzione stabilita. ivi.

Pistoia: Fazioni insorte, sotto il nome di Parte Cancelliera, e Parte Panciatica t. 1. p. 69.

Pistoiesi: bravure e coraggio dimostrato contro i

Pucci Orazio: congiura ordita dal medesimo con altri Nobili Fiorentini contro il G. Duca Francesco I. t. 4. p. 11. E'arrestato. e fatto morire. ivi p. 13.

R

Rabatta Barone viene spedito dall'Imperatore Ferdinando II. ai Principi Italiani. t. 7. p. 110. Sue commissioni. ivi.

Ranuccio Farnese Duca di Parma: congiura tramata dal medesimo. t. 6. p. 179. Sue mire. ivi p. 180. Intraprende la guerra con Innocenzo X. t. 7. p. 282. Infelice esito della medesima. ivi p. 286.

Ravenna Cardinale: sue disgrazie. t. 1. p. 122. Sua morte. ivi p. 184.

Rebenac Conte: è spedito in Italia da Luigi XIV. t. 8. p. 221. Sue commissioni. ivi. In Firenze li conviene sar da Teologo per trattare con Cosimo III. ivi p. 224.

Redi Francesco: sue lettere ad Atanasio Kircher. t. 8. p. 7.

Reggenza della Toscana stante la minore età del G. Duca Ferdinando II. t. 7. p. 59. Debolezza delle Principesse Reggenti. ivi. Errori commessi dalle medesime. ivi p. 60. e 67. Loro eccessiva prodigalità. t. 7. p. 165.

Religione di S. Stefano: sua fondazione. t. 3. p. 203. Privilegi accordatile da Pio IV. ivi p. 204.

Renata Duchessa di Ferrara fa professione di eresie. t. 1. p. 224. Sua protezione per quelli, che le professavano. ivi.

5. p. 38. Sue commissioni. ivi. Gli riesce di fare evadere la Regina Maria de' Medici dalla Fortezza di Blois. t. 7. p. 14.

Rucellai Giulio disensore dei diritti Regisotto il G. Duca Gio. Gastone si oppone ai tentativi satti dalla Corte di Roma. t. 10. p. 186.

Ruota Criminale stabilita in Firenze da Cosimo III.

t. 9. p. 89. Giurisdizione della medesima. ivi. Ruspanti; loro denominazione ed incombenze. t. 10. p. 21.

S

Saint Mesme Conte è spedito a Firenze da Luigi XIV. t. 8. p. 36. Sue commissioni. ivi p. 37.

Saint Niccolas viene spedito dalla Corte di Francia a tutti i Principi d'Italia. t. 7. p. 261. Rimostranze fatte al G. Duca Ferdinando II. ivi p. 262.

Sala Rais Corsaro Barbaresco: minaccie satte contro l'isola dell'Elba. t. 1. p. 280.

Salvi Bernardo da Rieti Vescovo dell'Aquila è spedito a Firenze dal Marchese del Vasto. t. 1. p. 63. Sue commissioni e consigli per il richiamo dei Forusciti. ivi p. 65. e 66.

Salvi Giulio: sue imprese. t. 1. p. 101. È allontanato da Siena. ivi p. 108. È carcerato. t. 2. p. 15.

p. 61. Suo affetto per il medesimo. ivi. Muore. p. 124.

Salviati Giovanni Cardinale; sua ambizione per il Papate. t. 1. p. 186. Suoi figli ivi. Salviati Iacopo: sue avventure con la Canacci. t.

7. p. 151.

II. t. 6. p. 146. Arriva in Firenze. ivi Sue commissioni. ivi p. 147.

Siena: sua costituzione di governo. t. 1. p. 100. Sue fazioni. ivi. p. 101. Congiura ordita dai Francesi per impadronirsene. ivi p. 120. Si solleva contro il Monte dei Nove, e contro gli Spagnoli. ivi. p. 142. Tenta di recuperare la libertà. ivi p. 276. Trasporto dei suoi abitanti per i Francesi. ivi p. 280. Trattato fatto dai medesimi col Redi Francia. t. 2. p. 11. Sua crudel guerra. ivi p. 71. e 72. Carlo V. la cede in Vicariato perpetuo a Filippo suo figlio. ivi p. 78. Capitola col Duca Cosimo I. ivi p. 88. e 89. Perde la sua liberta. ivi p. 106. Sono ivi abbruciate cinque donne per incatesimi. t. 3. p. 218. Suoi disordini sotto il G Duca Francesco I. t. 5. p. 14. Controversia insorta tra le Potenze sopra la sua investitura. t. 10, p. 4. e 5.

Sifontes Ministro di Carlo V. in Roma in qualità di Ambasciatore di Enrico IV. t. 5. p. 221. Sue commissioni presso Clemente VIII. ivi. e seg.

Siri Vittorio; promesse fatte al G. Duca Cosimo III t. 8. p 150.

Sisto V. della samiglia Peretti; sua elezione. t. 4. p. 210. Suo carattere. ivi. Tenta di riconciliare il G. Duca Francesco I. con i Veneziani. ivi p. 228. Si collega col medesimo Gran Duca. ivi p. 232. Piange la di lui morte. ivi p. 249. Pensa di scomunicare Filippo II. Re di Spagna, e di dichiararlo decaduto da tutti i suoi stati. t. 5. p. 76. Muore. ivi p. 82.

Siviglia: negoziati intrapresi ivi tra i Ministri di varie Corti. t. 10. p. 44. Trattato concluso tra il Re di Spagna, l'Inghilterra e la Francia.

ivi p. 91. Fugge da Porto Ercole. ivi p. 95. Sua corrispondenza con Paolo IV. ivi p. 117. Ritorna a Parigi. ivi p. 120. E' rimandato in Italia. ivi p. 129. Espugna il Forte di Ostia. ivi p. 132. Muore. ivi p. 191. Suo carattere. ivi p. 192.

Strozzi Leone viene spedito con le Galere di Francia a Costantinopoli. t. 1. p. 126.

Strozzi Filippo figlio di Piero: Sue vicende, e morte t. 4. p. 191.

Sully Duca procura che Enrico IV. contragga le nozze con Maria de Medici t. 5. p. 232. Consigli dati a questo effetto. ivi p. 236. Odio concepito contro il G. Duca Ferdinando I. t. 6. p. 61. Sue animosità contro la Regina Maria. ivi p. 152.

Sultzbach Principe: sue commissioni da eseguire presso l'Arciduca Carlo di Austria. t. 9. p. 107.

### T

Tacca: statue equestri satte dal medesimo. t. 7. p. 168.

Tagliaserro capo di Masnadieri viene mandato da Urbano VIII. nel Senese per insestar quello Stato. t. 7. p. 241.

Tedeschi calano in Italia. t. 8. p. 209. Loro progressi. ivi p. 218. Contegno tenuto verso il G. Duca Gio. Gastone. t. 10. p. 171.

Teodoro di Baviera Vescovo di Ratisbona viene a studio a Siena. t. 10. p. 188. Sospetti, che nascono dalla sua dimora in Toscana. ivi 189.

Thermes Francese residente in Siena è richiamato dalla sua Corte. t. 1. p. 284. Motivi di un tal richiamo. ivi. Toledo Don Pietro è fatto Vice-Re di Napoli, t. 1. p. 85. Sua prosapia. ivi. Tenta inutilmente di introdurvi l'Inquisizione. ivi p. 158. Suo arrivo a Firenze. t. 2. p. 9. Sua morte. ivi.

Toledo Don Garzia è fatto Comandante delle truppe contro i Senesi. t. 2. p. 9. Suoi successi. ivi p. 10. E' eletto Capitano Generale di Mare, e Direttore delle forze Spagnole. t. 3. p. 43. Conquiste fatte. ivi p. 47.

Toledo Gesuita Spagnolo quindi Cardinale confidente di Clemente VIII. lo induce ad aggradire la Cattolicizazione di Enrico IV. t. 5. p. 126.

Tommaso Principe di Savoja è fatto Comandante di un grosso corpo di Truppe Francesi. t. 7. p. 265. Si porta all'assedio di Orbetello. ivi Sua ritirata. ivi p. 266.

Torello Lelio diventa primo Segretario e Auditore di Cosimo I. t. 1. p. 216. Servigi prestati alla Casa Medici. ivi Muore. t. 4. p. 257.

Torrentino Lorenzo è invitato a venire a Firenze t. 1. p. 253.

Torricelli Evangelista Matematico di Ferdinando II. inventa il Barometro. t. 8. p. 5.

Toscana: sue rendite e popolazione alla morte del G. Duca Cosimo I. t. 3. p. 192. Suo sistema giurisdizionale. ivi p. 199. Sua mercatura, e stato delle belle arti, e della letteratura sotto il suddetto G. Duca. ivi p. 238. e 239. Sue calamità sotto il G. Duca Francesco I. t. 4. p. 263. Suo commercio e manifatture sotto il governo di Ferdinando I. t. 6. p. 129. e 130. Sue miserie t. 7. p. 95. Sua situazione politica sotto il G. Duca Cosimo II. ivi p. 146.

Cangiamento di costumi. ivi p. 151. Decadenza della sua agricoltura. ivi p. 66. Disordini insorti dalla moltiplicità degli Ecclesiastici t. 8. p. 86. Totale decadenza delle lettere, e delle belle arti. ivi p. 129. e 225. Maneggi delle Corti di Europa per dominarla. t. 9. p. 156.

Tournon Cardinale: intrighi e maneggi satti pres-

so Giulio III. t. 1. p. 269.

Townshend Milord Ministro del Re Giorgio I. Sue conferenze col Rinuccinì sopra gli affari di Toscana. t. 9. p. 136.

Trattato satto in Firenze tra il G. Duca Gio. Gastone, e Filippo V. Re di Spagna. t. 10. p. 83. Articoli del medesimo. ivi e seg.

Traun Comandante delle truppe Imperiali in S. Germano viene obbligato dalle forze Spagnole a ritirarsi. t. 10. p. 132.

Trento; Concilio ivi radunato. t. 1. p. 107. Continuazione del medesimo per opera del G. Duca Cosimo I. t. 3. p. 20. Resta terminato per la prudenza del Cardinale di Lorena. ivi p. 37.

# U

Uliva, Antonio sua scoperta. t. 8. p. 87.

Urbano VII. della famiglia Castagna: sua elezione al Pontificato. t. 5. p. 84. Sua morte ivi, p. 85.

Urbano VIII. della famiglia Barberini: sua elezione. t. 7. p. 55. Si dimostra parziale per la Casa Medici. ivi p. 57. Minaccie fatte al vecchio Duca di Urbino. ivi p. 57. Fa sfilare delle milizie Corse verso le frontiere della Toscana. ivi p. 59 Suo Concordato sopra il Ducato di Urbino

- Vasari Giorgio: suoi talenti: diventa confidente dí Cosimo I. t. 2. p. 255.
  - Vasto Marchese è spedito a Venezia. t. 1. p. 90. Sue commissioni. ivi S'infuria contro Cosimo I. ivi p. 93. Rotta accaduta alle sue truppe alla Ceresuola. ivi p. 125.
  - Vega Don Giovanni Ambasciatore Cesareo a Roma: sue incumbenze. t. 1. p. 121.
  - Vellez Marchese Ambasciatore di Filippo IV. presso la S. Sede: dichiarazione fatta ad Urbano VIII. t. 7. p. 179. Tentativi fatti per sar ammazzare il Vescovo di Lamego. ivi p. 205. Intimazione fatta ai Cardinali. ivi p. 248. Sua inimicizia contro la Casa Medici. ivi p. 305.
  - Venezia: sua peste. t. 2. p. 73. Congiura ivi pubblicata. t. 7. p. 10. Trattato di pace concluso tra Urbano VIII. e i Principi Italiani. t. 7. p. 258. Condizioni del medesimo. ivi p. 259.
  - Veneziani: pace satta col Turco. t. 3. p. 176. Guerra con l'Arciduca Ferdinando di Austria. t. VI. p. 211. Principiano le ostilità contro i Papalini. t. 7. p. 223. Lega satta con Ferdinando II. e il Duca di Modena, e quello di Parma. ivi Dissanno l'esercito Papale. ivi p. 238. Ascrivono i Barberini alla loro Nobilta. ivi p. 300.
  - Vernazza Livia. Sue vicende dopo la morte di Don Giovanni de Medici. t. 7. p. 37. e 38.
  - Veronica Cibo moglie del Duca Jacopo Salviati. Suo furore. t. VII. p. 151 e 152.
  - Vervins: Trattato di pace ivi concluso tra la Francia e la Spagna, in cui è compreso il G. Duca Ferdinando I. t. 5. p. 206.
  - Vettori Alessaudro: viene spedito da Ferdinan-

Violante Beatrice figlia dell' Elettore Ferdinando di Baviera sorella della Delfina di Francia viene promessa in sposa al Principe Ferdinando primogenito del G. Duca Cosimo III. t. 8. p. 184. Le viene accordato il Governo di Siena. t. 9. p. 151. Incontra il genio di G. Gastone e dei sudditi ivi p. 204. e 205. Trasportata per la poesia protegge i Letterati. t. 10. p. 19. Si porta a Roma. ivi p. 20. Muore. ivi p. 80. Suo carattere. ivi Nel viaggio di Roma riceve da Benedetto XIII. la Rosa di oro. ivi p. 81.

Visconti Maresciallo è incaricato di dare l'investitura di Siena al G. Duca Gio. Gastone. t. 10. p. 51.

Vitelli Alessandro Capitano delle truppe Toscane s'impadronisce della fortezza di Firenze. t. 1. p. 63. Sua protesta. ivi si allontana dalla Toscana. ivi p. 76.

Vitelli Chiappino disende Piombino. t. 2 p. 22. Succede al Marchese di Marignano nel comando delle Truppe del Duca Cosimo I. contro i Francesi e Senesi t. 2. p. 96. Viene spedito in Fiandra. T. 3. p. 88. E' satto Maestro generale di Campo. ivi.

Visitatori Apostolici loro spedizione per tutta l'Italia, ed incumbenze. t. IV. v. 267. Contegno dei medesimi in Toscana. ivi p. 269. e 270.

Vitelli Marchese è spedito da Cosimo III. a Roma. t. 9. p. 14. Sue commissioni. ivi.

Vittoria Principessa di Urbino viene sposata al G. Duca Ferdinando II. t. 7. p. 145. Carattere della medesima. t. 8. p. 16. Si separa dal mari-

tera all'Elettore Palatino sopra gl'interessi della Toscana. t. 9. p. 112. s'irrita contro il G. Duca Cosimo III. ivi p. 140. Dichiarazione satta all'Inviato Toscano t. 10. p. 28. Notificazione satta al Medesimo. ivi p 77.

Zumiunghen Generale Imperiale: gli è ordinato di passare in Torcana. t. 9. p. 108. Mire del medesimo. ivi p. 109. Espugna Porto Ercole ivi p. 117. Riparte con le sue truppe ivi.

FINE.



tera all'Elettore Palatino sopra gl'interessi della Toscana. t. 9. p. 112. s'irrita contro il G. Duca Cosimo III. ivi p. 140. Dichiarazione satta all'Inviato Toscano t. 10. p. 28. Notificazione satta al Medesimo. ivi p 77.

Zumiunghen Generale Imperiale: gli è ordinato di passare in Torcana. t. 9. p. 108. Mire del medesimo. ivi p. 109. Espugna Porto Ercole ivi p. 117. Riparte con le sue truppe ivi.

FINE.

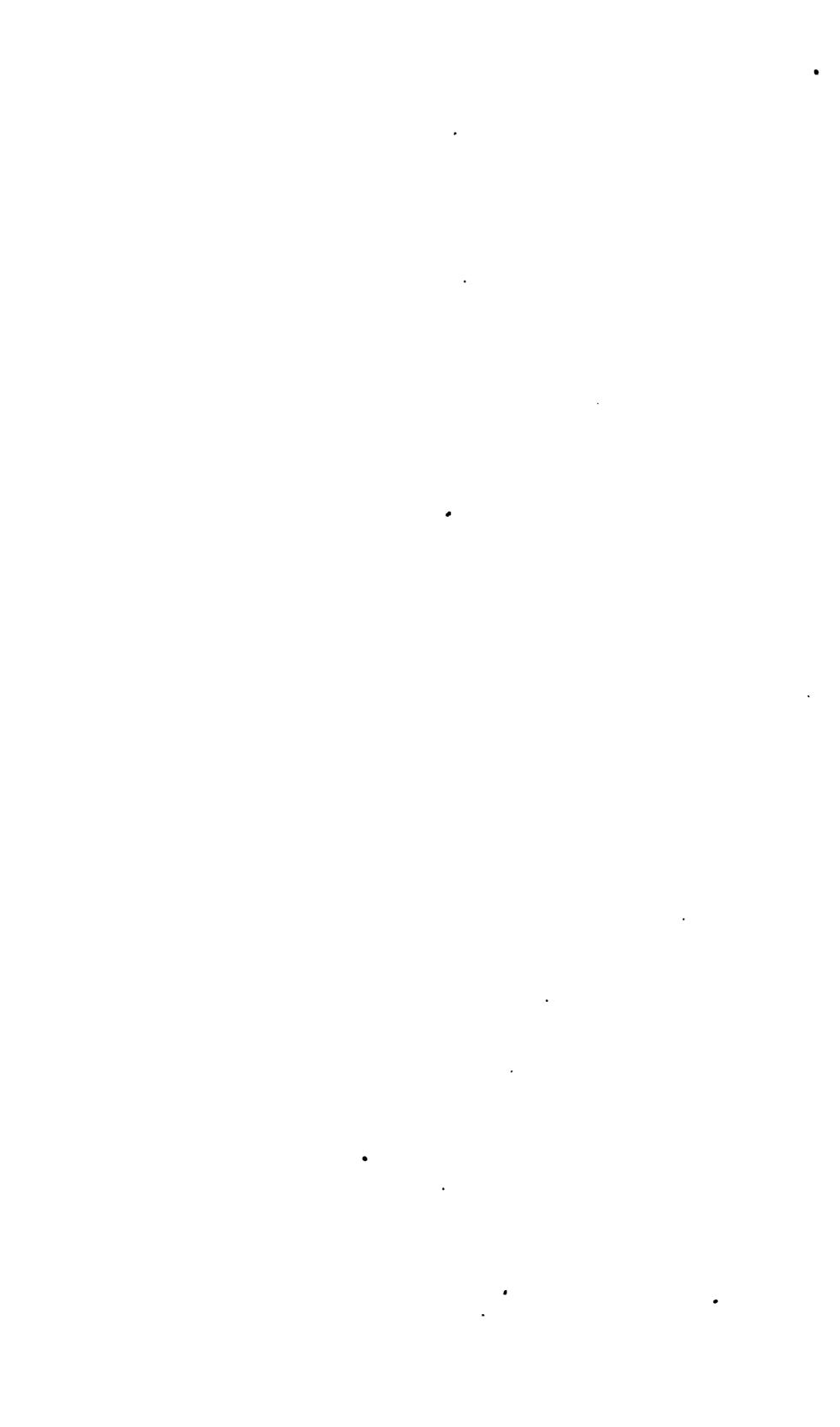

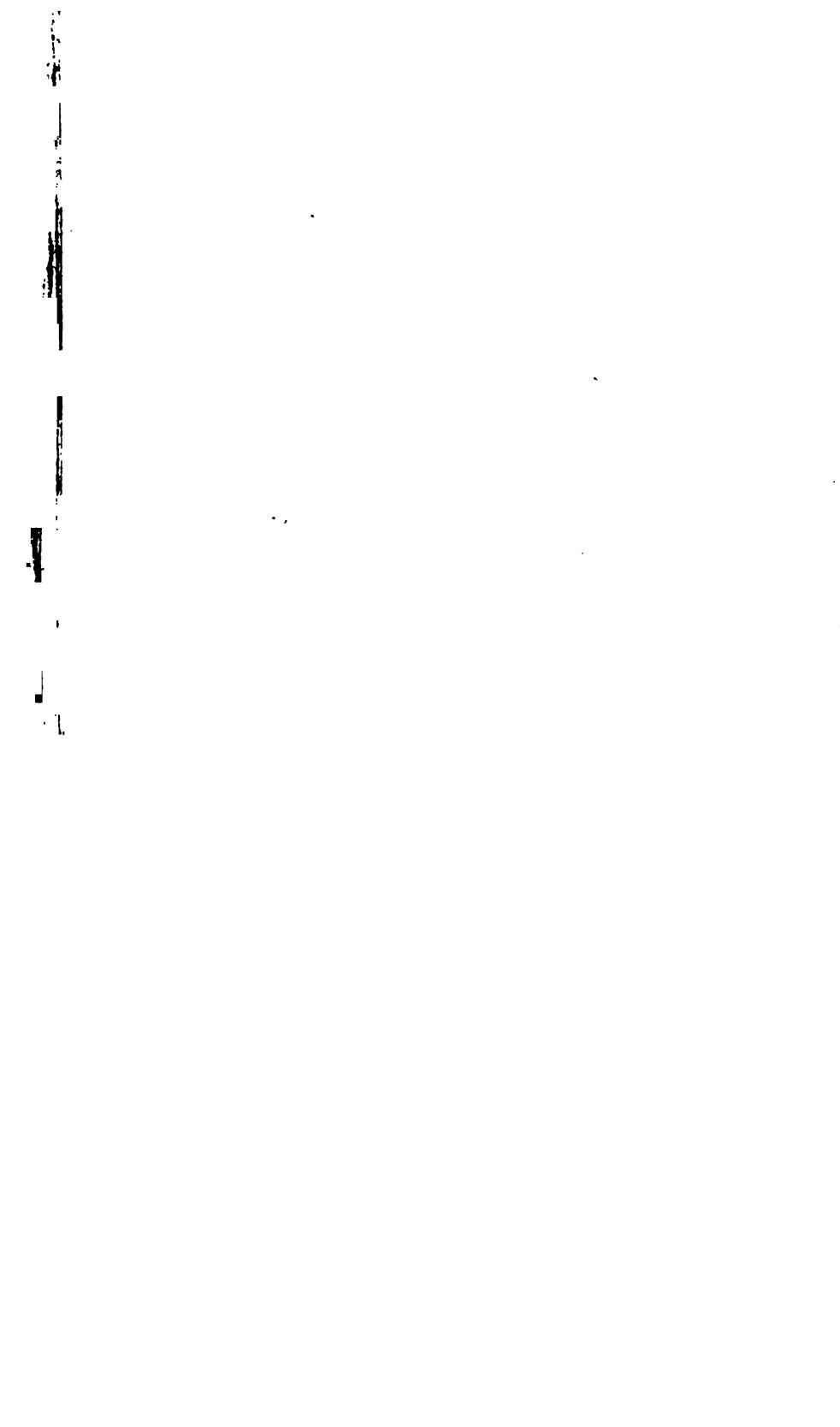